104





Google



# BUBLIOTEGA EBDOMADARIA - TEATRALE

0 514

SCELTA RACCOLTA

delle più accreditate Gragedie, Commedie, Drammi e Farso del Goatro Italiano, Ingluo, Francose e Godosco

Fasc. 310.





# napoleone (4 eonaparte

RIDUZIONE DAL FRANCESE Der cura di L. 116.



# MILANO

DA PLACIDO MARIA VISAJ Nei Tre Re, a S. Gio. Laterano







Il presente Dramma è posto sotto la salvaguardia delle leggi, essendo stato ridotto a spese del Tipografo P. M. VISAJ.

# NAPOLEONE BONAPARTE

# PERSONAGGI

---

NAPOLEONE. GIUSEPPINA. MURAT. DUROG. LABREDECHE. BERTHIER. CAULAINCOURT. BOURRIENNE. DAVOUST. MORTIER. MARCHAND. BERTRAND. ANTONMARCHI. LORRAIN. TALMA. SIR HUDSON LOWE. SANTINI Una SPIA. Marescialli e Ministri. Ufficiali. Soldati, Banditori, Uscieri. Personaggi del popolo, alcuni dei quali non parlano. Ciarlatani e Mercanti.

# NAPOLEONE BONAPARTE

# ATTO PRIMO

Trabacche, casotte, botteghe da casse, lanterne magiche.

# QUADRO PRIMO

FIERA DI SAINT-CLOUD.

# SCENA PRIMA.

Saltimbanco, Labredéche, Lorrain, un uomo, un Mercante, un Banditore, Passeggieri.

Sal. (sullo sgabello) Avanti, avanti: ecco la battaglia delle piramidi vinta sul feroce Morad-bey. — Avanti, avanti, signori, dopo si passa alla battaglia di Tolone nel 1793.

1. Pas. Ma non ci sarà la spia che doveva essere fucilata, a cui Bonaparte salvò la vita, che presa da gratitudine, entrò nella città nemica. appiccò il fuoco alle polveri, e mentre il popolo accorse a speguere l'incendio, il grand'uomo s'impadroni del forte Petit-Gibraltar. Quella spia fu un vero eroe.

Altro Pas. Che siano poi vere tutte quelle circostanze?

 Pas. Eh l'ho sentite da buon canale. Bonaparte gli avea detto: » tu sei debitore a me dei giorni che ti sono lasciati, or bene, me li consacri? » La spia accettò, ed egli gli affidò l'arrischiata impresa dell'incendio delle polveri. Sal. Avanti, avanti, cittadini; non si paga che dop » veduto, e chi non fu soddisfatto non

dà niente, iniente sffatto. Avanti, avanti cittadini.

Lab. Il ritratto dell' uomo grande è egli poi somigliante?

somigliante!

Sal. Somigliantissimo.

Lab. (fra sè) Sarà bene ch'io entri tanto da poter fingere un po' d'entusiasmo; perchè se il primo console è informato di quel che si dice di lui in bene e in male, mi varrà di postilla alla mia petizione. (entra)

Sal. Scusate, cittadino; qui non s'entra colla

pipa in bocca.

Lor. Chel non s'entra colla pipa in bocca? Via, tieni di aggiunta, e taci (gli dà una moneta ed entra).

Mer. Chi vuol comprare? chi vuol comprare?

A voi, questo ombrellino; a voi, questo ba-

stone.

 Pas. (adocchiando in mezzo alla folla un uomo. Sarebb'egli? (sotto voce) Saint-Régent e Carbon.

Altro pas. Cerachi e Arena.
1 Pas. Sei tu? quali notizie?

.

Altro Pas. Ho fatto giungere un biglietto a Giorgio Cadoudal.

1 Pas. In the modo?

Altro Pas. Entro al pane di razione. Gli fo sapere che stassera ci siam dati convegno qui che Bonaparte ci vien travestito per sapere come il popolo la pensi, e se possiamo ag-

guantarlo... E poi... già ci conosce..

1 Pas. Zitto; non c'è un minuto da perdere. Senti, bisogna che uno di noi tenga d'occhio s'ei vieu qui difatti, e »l momento in cui egli farà il colpo, l'altro griderà al ladro, al ladro, dall'altro capo della piazza. (s'accorge della spia ch'entra sulla scena e gli gira d'attorno) Colui là ci tien d'occhio. Andiam via.

Ban. Venuto fuori a mala pena adesso dalle

stampel...

Lab. (uscendo dalla trabacca) A voi, galantuomo! (gli dà una moneta) Va benoue. È lui, e sfido a non conoscerlo chi l'abbia veduto una volta. Se non isbaglio colui mi sta ascoltando.

Lor. (uscendo dalla trabacca al Saltimbanco che gli domanda denaro). Ho da cantarvela in musica che non vo'darvi più niente?

Sal. Ma e perchè?

Lor. Perchè avete detto che non si paga se non s'è contenti; ed io non son contento niente affatto.

#### SCÈNA II.

Bonaparte, Duroc travestiti, la Spia e detti.

Lor. (continuando) Oh! non la mi si dà ad intendere su questo punto. Dirmi poi che ha gli occhi neri, quando gli ha turchini, turchinissimil L'ho veduto a Tolone quando disse ad Albitte e Freron " Signori miei, questi cannoni non si moveranno d'un pelo di qua ». Io che l'ho veduto alle Piramidi quando disse all'armata: « Amici, dall'alto di questi monumenti quaranta secoli vi contemplanol « Sicchè dunque persuaditi bene che quando s'ha avuto l'onore di essere stati veduti da quaranta secoli non si vuol lasciarsi burlar da un pagliaccio. Io che l'ho veduto da qui a lì al 18 brumale quando si son provati a fargli quel bel tiro, e che Murat ci disse: " Granatieri! là entro ci sono cinquecento avvocati i quali dicono che Bonaparte è un... » Giuraddio! mentiscon per la gola! rispos'io. E allora replicò il generale: "Bene dunque, da bravi, granatieri, avanti e sgombrate quella sala da coloro che l'ingombrano ». E in un batter d'occhi, detto, fatto! E hanno cuor di spacciarmi che Bonaparte assomiglia... Darla ad intendere a me che l'ho veduto venti volte di qui a lì come veggo voi... (si volge e vede Bonaparte) Cor... cor., corpo di una spingardal

Bon. (sotto voce) Zitto, e paga (al mercante). Ebbene, come va il commercio?

Mer. Eh! nou c'è male: riprende fiato. Era tempo che il primo console si risolvesse a porsi in capo un po'di corona.

Bon. Sono dunque tutti contenti?

Mer. Mi pare di sì.

Bon. (piano a Duroc) Lo senti? Ma ogni di

salta fuori qualche nuova congiura.

Mer. Si davvero, perche fin quando non si sarà fatto imperatore e tirata a casa sua l'eredità del trono, que' signori avran sempre la speranza di tornare, nel caso che l'amico morisse. Ma quando bisognerà ammazzare dopo lui i suoi tre fratelli, i suoi cognati, mezzo mondo, oh alloral... Eppure guardate se non è pazzo il primo console ad arrischiarsi ad ogni momento; si dice che ogni sera esca travestito, e però se qualche birbone volesse tentar un colpo...

Dur. Il cittadino ha ragione e il primo console

ha torto. Lo sentite?

Bon. (sotto voce) Lo sento; ma ciò non toglie che io faccia bene a scandagliare l'opinion pubblica per sapere come la si pensi dei fatti miei. Non ti par forse che il pericolo che io corro non abbia largo compenso nel sentirmi lodare e considerare da un popolo come il suo salvatore? Mio buon Duroc, se verrà un di ncui sarò chiamato usurpatore, mi darà un gran conforto la voce della mia coscienza

(in questo frattempo un uomo accostatosi pian piano a Bonaparte, trae un pugnale, alsa la mano e si scaglia su di lui per ferirlo; ma la Spia gli si fa contro e storna il colpo).

Dur. All'assassinol

Spia. Bisogna gettarsi contro al pugnale, riceverne la ferita, e non gridare.

Grida di popolo. All'assassino, all'assassino! Eon. Silenzio! Non vo'essere riconosciulo in mezzo a questo tumulto. Da la tua borsa a chi m'ha salvato, e chiedigli il suo nome. Venga dimani alle Tulerie. (esce)

Dur. (alla spia) La persona che salvaste brama sapere il vostro nome.

Spia. Gli domandai il suo? Ditegli solo: Tolone.

Dur. Eccovi una borsa. Spia. (mostrando il braccio) Eccovi del sangue.

Dur. Prendete.

Spia. (gettando la borsa al popolo) Tenete, amici; e bevete alla salute del primo console. Quello che vedeste fra voi.

Tutti. Viva il primo console!

# QUADRO II.

#### LE TUILERIE.

#### SCENA PRIMA.

# Bonaparte e Bourrienne.

Bon. Avete un bel dire, il mio taro segretario, ma la Francia è stanca ormai della sua repubblica. Il direttorio gliela fe' venir più in odio di quanto facesse la Montagna. Ed ora favorite dirmi a che cosa si sono ridotti i vecchi eroi alla romana! Sopra tre milioni e cinquecento settantaquattromila e ottocento ottant'otto voti, due mila e cinquecentosessantanove in tutto furono negativi. Sicclè protete benissimo conchiudere che il titolo d'imperatore mi è conceduto da tutta la Francia, e non me lo assumo di mio capriccio.

Bou. Sia come si vuole, vostra maestà non ot-

terrà mai...

Bon. No, no, chiamatemi pur sempre cittadino primo console. (osservando l'orologio). Per un'ora ancora sono repubblicano. Dunque, che mi dicevate?

Bou. Diceva al cittadino primo console che non otterrà mai che i re dell'Europa lo conside-

rino come fratello cadetto.

Bon: A questo troverò riparo io, e resterò fratello primogenito. Bou. Badate bene a non ritentar le orme de'Borboni per non rimaner co'piedi affondati nel loro fango. Bon. Signor segretario, datemi la lista dei marescialli dell'impero chè la firmi. Ditemene i nomi. Bou. Berthier, Murat, Moncey, Jourdan, Massenna, Augerau, Bernadotte, Soult, Brune, Lannes, Mortier, Ney, Davoust, Bessières. Kellermann, Lefèvre, Pérignon e Serrurier. Bon. Diciotto repubblicani! Or via, Duroc, vediamo ora se un solo di essi rifiuta il bastone di maresciallo perchè regalo di un imperatore. Di una sola cosa mi duole, ed è di non poter aggiungere a questa lista i nomi di Desaiz e di Kleber. Se quel vostro sciagurato Direttorio non m'avesse dimenticato, o dirò meglio non mi avesse esiliato in Egitto, o almeno se m'avesse mandati uomini e denaro, non me ne sarei tornato di là come un fuggiasco. Quella maledetta bicocca di San Giovanni di Acri, quanti bei progetti non mandò a male! Se avessi potuto espugnarla!... avrei trovato nella città i tesori del pascià, e delle armi per centomila uomini: faceva insorgere ed armava tutti i popoli della Siria, marciava sopra Damasco ed Aleppo; rinforzava il mio esercito di tutti i cristiani, dei Drusi, dei malcontenti, che avrei reclutati lungo la marcia, attraverso al paese. Arrivava a Costantinopoli con un infinito seguito di soldati; fondava in Oriente, nella vecchia sede dell'Impero Ottomano, un nuovo e vasto impero che segnava

il mio posto nella posterità, e forse me ne ritornava a Parigi per Adrianopoli o per... ma tutti questi bei divisamenti, tutte queste imprese poteano essere state già bell'e compiute, ed ora sono ancora da capol (pausa). Quanti legni di sbarco contiene il porto di Boulogne?

Bou. Novecento. E quando facciamo il nostro

ingresso in Londra?

Bon. Non ci ho ancora pensato. Oh! bisogna assalir l'Inghilterra dalla parte dell'India, ferirla mortalmente nel suo commercio e non nel suo governo. Quando sarò padrone di tutti i porti del Mediterraneo e dell'Oceano; quando, sotto pena di trasgredire i miei ordini, non vi si potrà ricevere neppure la più piccola vela inglese, allora, allora la vedremol Bou. Ma per ottener questo bisogna stabilire una monarchia europea.

Bon. (ponendosi a scrivere in fretta). Ci s'intende... quando la possederò... Ma tali mie idee... Queste penne danno a meraviglial...

Bou. Le ho temperate io stesso per l'unica ragione che avendo l'incarico di capire la vostra scrittura ci trovo il mio conto a far in guisa che scriviate meno male che si può.

Bon. Si, si, (guardandolo fisso). Come la pensate sul conto mio, Carlo?

Bou. Eh! vi dirò; a me pare che somigliate ad un architetto, il quale innalza poco a poco la sua fabbrica dietro, un assito che demolirà ad opera finita. Bon. È vero. Ne' miei progetti non guardo più in là di due anni. Scrivete: « La scuola politecnica sarà d'oggi innanzi ordinata alfatto militarmente. Gli allievi vestiranno un abito uniforme, e osserveranno la disciplina delle caserme. » Vo' farne un vivaio di grand'uomini che abbia a dare buoni generali al mio successore. Fu pure il buon consiglio scemare di una lettera il mio nome; così ho il vantaggio di una firma sopra nove.

Bou. Se volete firmare? (s'ode suono di cam-

pane a doppio).

Bon. (interrompendosi). Lasciatemi udire queste campane; sapete quanto un tal suono mi piaccia.

Bou. Questo poi più d'ogni altro, perchè v'annunzia che tra mezz'ora il primo console Bo-

naparte sarà l'imperator Napoleone.

Bon. V'ingannate; esso mi ranmenta i primi miei anni a Brienne... Allora io era felice! (entra Giuseppina). Ebbene, che vieni a far qui, mia cara? Lasciateci soli un momento. (a Bourrienne che esce).

# SCENA II.

#### Bonaparte e Giuseppina.

Bon. Che? Non ti sei messo l'abito di parata? Giu. No, mio caro; mi da fastidio il pormi il manto imperiale.. E tu non bai in cuore verun sinistro presentimento? Bon. No davvero; di che presentimenti parli? Giu. Non temi che la fortuna, finora tua amica, non voglia ricusar di conoscerti in quelle nuove spoglie? Ti cercherà sotto una tenda e ti troverà sur un trono.

Bon. Innocentel si potrà mai fare chio sia altr'uomo del sodato di Tolone, del generale di Arcole, del console di Marengo' La fortuna mi su sempre amica; e perchè vuoi tu che ella lasci di proteggermi quando sto per toccare la meta? perchè vuoi che la stella di Bonaparte non sia quella di Napoleone?

Giu. Ma non eri forse già grande abbastanza? Bon. Pensi che solo per vana ambizione desiderassi un nuovo titolo? Ch'io non sappia apprezzarmi quel tanto che valgo, e che il manto imperiale e lo scettro mi abbiano a porre in più alto concetto di me medesimo? L'Europa è vecchia, è mia missione rigenerarla; e devo compirla questa missione. Se anch'io non volessi il titolo d'imperatore, il popolo mi innalzerebbe sul seggio imperiale. Ma io vo'esserlo, a mio malgrado, per la ragione che se da solo poteva salvar la Francia, potrò da solo consolidarne il destino. Se una palla di cannone mi colpiva quand'era semplice generale, perdeasi con me il frutto delle mie vittorie. Un colpo, una gherminella di stato, un tentativo andace potevano balzarmi dal seggio di console temporario, nel modo medesimo

F. 310. Napoleone Bonaparte.

ch'io mi sbrigai del Direttorio. Eletto console a vita, bastava la mano di un assassino: e Cadoudal aspetta ancora in catene il castigo di un delitto che non si dà neppur la pena di negare. Da quattro anni e mezzo che dura il consolato, la Francia è investita come vitalizio alla mia persona... Il solo impero ereditario può... Oh ma son ben pazzo io a ragionar di politica con te, frivola e vezzosa consigliera di trine e nastri. No, no, mia buona Giuseppina, non dobbiamo tenere tra noi di così fatti discorsi che fanno serii il tuo sguardo e i tuoi labbri ov'io non vorrei vedere che l'amabil sorriso della gioja. Tu pensa a recar sollievo ai miseri, a comperar niunoli, a far debiti, e molti debiti; che questa è la tua sola e vera vocazione. Seguila finchè ti pare, ma non metterti in capo di impedire a me che segua la mia...

Giu. Voleva dirti anche...

Bon. Che cosa?

Giu. Parlasti di eredità... ma e per chi?

Bon. Avrò un figlio, Giuseppina, sta certa che lo avrò. È impossibile che la fortuna m'abbia posto si in alto per poi abbandonarmi tutt'a un tratto. Forse un quaiche di sarò infelice; quando la sorte non avrà più verun favore da compartirmi, quando arrivato alla cina d'ogni prosperità non potro che tornar a discendere... La mia esistenza è uno de' grandi disegni della fortuna che deve voler

ve dere compiuti o nel colmo della felicità, o nel sommo della sventura. Giuseppina, cre-

dilo a me. avrò un figlio.

Giu. Dio buonol quali intenzioni hai tu? Ascoltami: adotterò chiunque vorrai... il fanciullo che mi presenterai d cendomi: amalo; ed io l'amerò come amo Eugenio, il mio Eugenio; quello sarà il figlio mio, e l'avrò caro come se fosse mio proprio.

Bon. Or bene, Giuseppina, sia così; se la sorte mi niega un figlio ne adotterò uno che sia degno di me, che abbia il cuore di sua madre, il coraggio del padre suo... m'hai com-

preso?

Ciu. Ohl non oso sperare...

Fon. Speral Giu. Eugenio ..

Bon. Eugenio Beauharnais.

Giu. Ah mio carol... mio Bonapartel...

Bon. Basta così, vezzosa imperatricel Andate';
Nôtre-Dame vi aspetta, ed io ho una corona
d'oro da porre sui vostri capelli.

Giu. (con mestizia) Mio amico, avrei più cari i fiori della Malmaison! (escono da parti opposte).

FINE DELL'ATTO PRIMO.

# ATTO SECONDO

Ricca sala.

# QUADRO PRIMO.

DRESDA.

#### SCENA PRIMA.

Napoleone e Berthier.

Nap E così Bertier, quanti uomini si trovano sotto le armi dal Guadalquivir e dal mare delle Calabrie sino alla Vistola?

Ber. Seicento diciassette mila.

Nap. Quanti se ne trovano qui?

Ber. Quattrocento venti mila.

Nap. Quanti corpi di pontonieri? Ber. Sei.

Nap. Carri con viveri?

Ber. Undicimila.

Ber. Mille e trecento sessantadue.

Nap. La campagna non sarà lunga. Ponete ai m'ei decreti la data di Dresda... Tornerete con Caulaincourt, Murat, Ney e gli altri marescialli.,

Ber Vostra maestà vuol degnarsi ricevere i personaggi che ambiscono l'onore di corteggiarla? Nap. Ora aspetto Talma. Invitateli per stassera al teatro, ove interverrò io pure. Andate (Eerthier parte).

# SCENA II.

Un Usciere, Talma, e detto.

Usc. Il signor Talma.

Nap. Entri (al servo che parte) Ti fai molto aspettare il mio Talma.

Tal. Non è colpa mia. La strada è tutta impedita di cocchi. Che fatica ho durato per aprirmi la via!

Nap. Sei arrivato?...

Tal. Jeri sera, maesta.

Nap. Ti senti in forza di recitar stassera?

Tal. Maesta si.

Nap. Bada che ci saranno spettatori di grandissima importanza. Che notizie mi dai del teatro francese?

Tal. Vi sono degli alterchi.

Nap. Per che cosa?
Tal. Convenienze teatrali, direbbero gli Italiani.
Nap. A Mosca porto rimedio anche a questo.
La repubblica drammatica della via Richelieu

mi da più pensieri dell'andamento di un regno. Tal. Che cusa dovro rappresentare stassera? il Maometto?

Nap. No, potrebbe credersi un'allusione. Poi da che lio veduto l'Egitto, trovo i caratteri di Voltaire sempre più falsi. Tal. Pure V. M. ha lodato l'Edipo.

Nap. Il destino dà ragione di tutto. Per me preferisco Corneille. Corneille! l'avrei fatto ministro se fosse vissuto ai miei tempi.

Tal. Stassera dunque devo prender parte in una

tragedia di Corneille.

Nap. Egli è sempre grande e sempre vero. Fa sublimi gli eroi sulla scena, ma li fa uomini: i suoi Greci son Greci, i suoi Romani, Romani: hanno nude le braccia e le gambe, e non portan parrucca.

Tal. V. M. è un giudice molto severo que-

st'oggi in fatto di drammatica.

Nap. Davvero, Talma, che ho in ben poco concetto la moderna vostra letteratura. Quando si penserà a far parlare gli uonini come parlano; non con un linguaggio di convenzione? Vedete quel Lemmercier che cosa mette in bocca ad Agamennone? E forse un giorno, verrò posto sulle scene io stesso: ur bene credete mo'che servirebbe alla storia chi mi facesse pronunziare frasi sonore, e gestire come il grande Atride? lo domino il mondo con brevi parole e con le braccia inerociate. Tal. La penso come V. M.

Nap. Si, Talma, foste sempre semplice e naturale. Stassera rappresenterete Augusto, e sono ansioso che i vostri spettatori sentano pronunciare quel famoso: Siamo amici, Cinna. Oheeco Caulaincourt che ho fatto chiamare.

Tal. Sire! (s'inchina ed esce).

#### SCENA III.

# Napoleone e Caulaincourt,

Nap. Son malcontento di voi, Caulaincourt.

Cau. Per quale mia sventura?

Nap. Bias maste altamente la guerra di Russia. Cau. E'vero, sire.

Nap. Perchè? su via francamente.

Ca'u. Sinora abbiam combattuto gli uomini: ora combatteremo gli elementi; fuorchè dal giugno all'ottobre, un esercito ravvolto in quei deserti di fango e di ghiaccio deve perire senza gloria.

Nap. La guerra o Caulaincourt è per me necessaria: io debbo circondar di gloria il mio trono. Intorno a me pullulano ambizioni ninite, alle quali non posso dar pascolo che con la guerra. D'altronde il Russo aspetta la mia moite per stringere lo scettro dell' Europa, ed io devo respingerne il potere al di là del Boristene.

Cau. V.M. parla di sua morte, e se sul campo di battaglia i pericoli a cui si espone come

l'ultimo dei soldati?...

Nop. Temete di mia vita? Il di non è giunto ancora. Quando l'ora sia sconata, una cadula da cavallo mi darà la morte come potrebbe farlo una palla di cannone. I nostri giorni son numerati.

#### 14. NAPOLEONE BONAPARTE

Cau. Sire ....

Nap. (conducendolo ad una finestra) Vedete là quella stella?..

Cau. No, sire.

Nap. Osservate bene.

Cau. Non la vedo.

Nap. La vedo io. Passiamo nella gran sala. L'ora del ricevimento è venuta.

# QUADRO II.

LE ALTURE DI BORODINO.

# SCENA PRIMA.

Soldati in bivacco, Lorrain, Napoleone, Seguito.

Nap. No, no; Murat ha riconosciuti i loro fuochi, siam certi di una battaglia; ve ne dò la mia parola, figliuoli; una battaglia come quella delle Piramidi. (al primo soldato) Tu, bravo amico, c'eri?

1. Sol. Cospetto!

Nap. (ad un altro) E ti ricordi d'Austerlitz ove ti sei guadagnata questa decorazione?

2. Sol. Sì, perchè io ho presa al pemico ...

Nap. Una bandiera. Or bene! siete contenti? il vostro capitano vi tratta bene? Siete pagati in regola?

1. Sol. Eh sì, la paga corre, un po' zoppicando, però...

Nap. Vediamo la vostra minestra. (l'assaggia). Buona!

Lor. Lo so auch'io, ci ho messa dentro un'oca presa a tiro di palla; un oca selvatica che se n'andava verso il mezzodi; brutto segnale di freddo!

Nap. (fi a sci) Sì, segnale di freddo (forte) Ma noi, camerati miei, avremo buou fuoco a Mosca, e là aspetteremo la primavera. Ho sete; c'è acqua ne'vostri barili?

Lor. No; ma ho veduto una fontana; aspettate. (esce)

Nap. Sapete che mi dà assai a pensare la ritirata di codesti Russi? Tutt'è ibbruciato sulla strada e comincio a temere che vi sia sotto un piano. Si direbbe che le lor posizioni sono già state prese mano mano che veniamo innanzi. Intanto Alessandro tace! e si ch'io non bo lasciato occasione di fargli proposte di pace! Ma capisco che bisogna ch'io vada a Mosca per farlo decidere... ci porremo là a quartier d'inverno...

Lor. (col viso insanguinato portando dell'acqua)

Ecco.

Nap. Che ti sei fatto?

Lor. Niente. Non ho veduto un burrone, e ro-

tolai giù; così ho fatto più presto.

Nap. Asciugati il sangue, che mi toglie di vederele vecchie cicatrici. (dopo aver bevuto) Buona, sai quest'acqua | Questi sfregi it stamuno benone. Eccone qua uno ch'io non sapeva che tu avessi. Lor. Ahl è regalo d'uno Spagnuolo; un don un segnor che, nascosto dietro una siepe, si pensò mandarmi un passapòrto per l'altro mondo. Per buona sorte ho creduto più ben fatto fermarmi a mezza via.

Nap. Sai leggere?

Lor. No, sire, ma la colpa è di mio padre.

Nap. Ai tuoi pari che non san leggere, assegno un posto di guardie delle aquile. Hanno il grado d'ufficiale, l'incarico di star a custodia ai due lati della bandiera, e non altro. Ti fo guardia dell'aquila del sesto.

Lor. Grazie, imperatorel Allegri, allegri, cameratil mi son buscato il mio bastone di mare-

sciallo.

Nap. (ritirandosi sotto alla sua tenda, a Murat che entra). Oh! eccoti qua Murat! Ebbene?

# SCENA II.

Napoleone, Murat, e Davoust.

Mur. Continuano a star sa'di. Hanno alzati dei fortini lungo la Moscowa; ogni cosa dà a supporre che dimani li troveremo ancora nelle loro trincee.

Nap. Dunque è il caso d'una battaglia d'arti-

glieria? Tanto meglio.

Mur. (a Davoust) A proposito d'artiglieria, diteni, principe, perchè ieri una delle vostre batterie ricusò di far fuoco malgrado i miei ordini? Dav. Per la ragione che io ho a cuore i miei soldati e non ne verso il sangne che quando v'ha bisogno assoluto.

Mur. Oh siete prudente!

Dav. E vostra maesta invece un pochin troppo ardito, mi pare. Vedremo quanti ne resteranto della vostra cavalleri: al finir della campagna; ma è vostra, e potete disporte come v'aggada; l'infanteria del primo corpo però finche sarà sotto a'miei ordini, non lascierò distruggerla.

Mur. Dimenticate forse, che se voi comandate all'infanteria io comando a voi? L'imperatore

vi ha messo sotto a'miei ordini.

Dav. E qui sbagliò.

Ditr. Ohl la vostra nimicizia per me dura sin dall'epoca della spedizione d'Egitto. Ma se abbiam de'rancori privati non ha da soffrirne l'armata, e possiam intendercela tra noi due soli.

Dav. Vostra maesta si umilierebbe sino a battersi con un semplice maresciallo?

Mur. Anche con un cosaccol

Nap. (facendo rotolar col piede una palla di cannone) Basta così, signori; bramo che per l'avvenire siate in miglior accordo tra voi, poichè e l'uno e l'altro mi siete necessarii, Murat colla sua temerità, e'voi, Davoust, colla vostra prudenza. Andate a prendere qualche po'di riposo, che vi gioverà per la giornata che ci si prepara. (escono) Sarà una battaglia terribite assail... Ma ho ottantamila uomini; ne

perdessi ventimila entrerò con sessantamila in Mosca; là ci raggingueranno gli sbandati e i battaglioni di marcia; torneremo ad essere più forti che prima della battaglia... Qnattro ore dopo mezza notte... Dormono tutti... io solo son desto ed i miei pensieri... pensieri di guerra e di morte! Oh! dormite, buoni soldati, dormite sognando delle vostre madri, della vostra patria! Dimani il sole troverà migliaja di voi ccricati, ma su una terra fredda e brutta di sangue... (pausa) Che strana sorte è la mia! Uomo sorto dal volgo al par d'essi traggo dietro a me migliaja d'uomini! Oh v'ha dei momenti in cui solo con me stesso e al cospetto del mio genio rabbrividisco, perchè dubitol.. Se ciò ch'io credo essere la mia stella non fosse che ardimento, e quanto parmi genio non fosse che caso!... Come è spaventosa l'idea ch'io dovrei dar conto della vita di tante migliaja d'uomini che un di sorgeranno monchi e sanguinosi ad accusarmi dinanzi a Dio, che mi direbbe: Chi t'ha dato missione di fare quanto facesti? le tante lagrime per le versate, il tant sangue sparso ricadano sul tuo capo! Oh è impossibile!... Che uominil. Non si direbbero appartenere ad una razza privilegiata che può morire più di una volta? Tredici anni fa sono corso con essi a tentar l'oriente, ad assalire l'Egitto. Abbiant conquistata l'Europa, ed ora eccoli sempre da me guidati, ravviarsi di nuovo per la strada del nord verso quest'Asia medesima, forse per soccombere un'altra volta nella grande impresa! Chi gli avviò su questo sentiero di venture e di pericoli? Sono forse orde barbariche spinte a cercarsi più miti climi, più comode dimore, spettacoli più attraenti? No; posseggono ogni bene nel lur terreno, e lo abbandonarono per trarsi a vivere a cielo scoperto, senza pane, e per soccombere mietuti ogni di dalla morte o cadere sulla strada ch'io loro addito, che conduce all'immortalità... o al nulla (s'ode suonar lo diana) Il dil.. già il di! (tutti si alzano) Ebbene, Duroc?—

#### SCENA III.

Duroc, Murat, Marescialli, e detti.

Dur. (seguito da molti marescialli) Il nemico conservo le stesse posizioni.

Wap. Battiamcil Amici miei, questo che sorge è il sole d'Austerlitz!

Mur. Gli ordini di vostra maestà?

Nap. (ai marescialli che lo circondano) Durante la battaglia i miei ajutanti di campo vi porteranno i miei ordi i. Eugenio ne sarà il perno; là comincerà l'ala destra. Dopochè, protetta dal bosco, avrà preso d'assalto il fortino di contro, si volgerà a sinistra, e tosto marcerà sul fiauco dei Russi, respingendo e rovesciando la loro armata sulla loro destra e uella Kalonga. Tre batterie di sessanta can-

noni l'una, saranno opposte »i fortini russi, due contro alla loro sinistra, la terza in faccia al centro. Puniatowski col grosso corpo d'esercito si spingerà sulla vecchia via di Smolensko per movere all'assalto. Aspetterete d'aver udito i primi colpi di cannone; sarà questo il segnale. Signori, andate. Soldati, ecco la battaglia da voi tanto desiderata. Spetta a voi soli ottener la vittoria; ci è necessaria; ci darà l'abbondanza; ci fornirà buoni quartieri d'inverno, e ci farà agevole un pronto ritorno alla patria. Siate quali foste ad Austerlix, a Friedland, a Witepsk e a Smolensko. Possa la più remota posterità ricordare il valor vostro in questa giornata, e dire di voi: « Egli pugnò alla gran battaglia che si diede sotto le mura di Moscal » (tutti ordinatamente si pongono in moto)

# QUADRO TERZO

IL KREMLIN.

# SCENA PRIMA

Napoleone, Marescialli, poi la Spia.

Nap. (entrando coi Marescialli) Mosca vuotal..

Mosca deserial.. Ne siete certi? A voi, Mortier;
avalate e cercate di scoprire qualche abitante.
Qui tutto è nuovo. Forse non sanno nemmeno
arrendersi. Non la più piccola striscia di fumo,

non il più leggiero strepitol.. Questo, è il silenzio del desertol.. Duca di Treviso, vi sovvenga che non voglio saccheggio; la vostra testa me ne risponderà. — Eccomi in Moscal nell'antica sede degli czar, nel Kremlinl Ne era tempol Ov'è Murat?

Mar. Alla testa della cavalleria che insegue la retroguardia russa sulla strada di Valadimir.

Nap. Quel Muratl sempre focoso, instancabile, come in Italia, come in Egitto! Seicento leghe e sessanta fa ti d'arme non lo hanno stancato. Ed or eccolo attraversar Mosca di galoppo senza fermarsi al Kremlin, dove mi fermo iol Ahl voi, signori, state taciturni .. Sapete ove ci troviamo?

Mar. A seicento leghe da Parigi, con un esercito scemato di quarantamila uomini dalla battaglia della Moscowa, senza viveri, abiti, e munizioni.

Nap. E che? per ciò non occupiam la capitale del nemico? Mosca vuota di trecentomila abitanti, vi par ella troppo angusta per dar ricetto a ottantamila soldati? Questi palazzi che vi dividerete non son forse comodi al pari delle vostre magnifiche abitazioni del sobborgo Santo Onorato e del piazzale d'Orsay Quanto a me, vi confesso che mi piacciono le mie Tuilerie ei l mio Louvre, ma per quest' inverno sarò contentissimo di poter abitare il palazzo dei Romanotf e dei Rurik. (gricha dalla strada) (Un francese) Udite? un francese (Jutemelo venir dinanzi ond'io comprenda qualche

cosa di codesto strano segreto. Mosca deserta!.. (scorgendo la Spia) Oh! sei tu?

Spia. lo, sirel Nap. Donde vieni?

Spia. Dalla prigione.

Nap. Dalla prigione?

Spia. Fui scoperto francese ed arrestato a Mosca quando pervenne la notizia che vostra maestà avea valicato il Niemen.

Nap. È vero che la città è deserta?

Spia. Vidi io stesso uscire gli ultimi russi dalla porta di Kolumna.

Nap. Ahl i russi non hanno ancora pensato all'effetto che su di essi produrrà la perdita della loro capitale. Ebbene che vedesti tu in questa Russia?

Spia. Uomini rozzi e duri come la loro terra, nati per la schiavitu, sepolti nell'ignoranza e

restii alla civiltà, come gli altri al dispotismo. Nap. E appunto per ciò più formidabili per la volontà d'un solo che può dar moto all'enorme loro massa. Sciagura, sciagura all'Europa s'io non giungo a ferir nel cuore il colosso. Ma da questo luogo, veglio a guardia di esso con un piede sull'Asia, l'altro sull'Europa. Insani! nel mio desiderio di giugnere a Mosca non videro che la vanità di firmare un decreto colla data della città santa, seduto sul trono dei Rurik e all'ombra della croce d'oro del grande Ivan... Dio me ne conceda le forze ed il tempo, e di questa Mosca farò una delle porte d'ingresso al mio impero europeo. Viene il mio ministro col portafogli di Parigi: debbo intrattenermi con lui.

### SCENA II.

Napoleone, un Ministro, poi Montier, Murat, e gli altri Marescialli, Spia, e Soldati di fuori.

Nap. Avete stesi i decreti di cui parlammo? Min. Maestà sì.

Nap. Vediamo.

Min. Questo risguarda le case di prestanza nella città di Firenze.

Nap. Ah! si tratta del divieto di ricevere depositi e prestare sopra pegno! Aggiugnete: il Monte di Pietà della città di Firenze viene conservato. Gli atti relativi allo stabilimento saranno esenti dal bollo e dal registro. Così si potrà far prestiti all'olto per cento ai poveretti che si mandano in malora costringendoli a pigliarne al quindici e al venti. E quest'altro?

Min. È la nomina di una commissione speciale pei layori di ristauro e di allargamento del Gardon.

Nap. Bene: ho speranza che nel corso di dieci anni la Francia sarà in tutte le direzioni tagliata da trenta canali navigabili. E questo?

Min. Un regolamento pel teatro francese, gli uffizi da darsi ai soci-fondatori, gli stipendi, e la pensione di trentamila franchi a Talma.

F. 310. Napoleone Bonaparte

Nap. Se passiamo l'inverno a Mosca voglio averqui metà della mia compagnia drammatica; le manderò ordine di trovarsi, qui per la fine di ottobre. Che cosa è quel chiarore? (grida dalla strada) Al fuoco! al fuoco! (dopo esser corso alla finestra) Il fuoco al palazzo dei mercatti, nel centro della città, nel più ricco quartierel.. Qualche briaco avrà posto fuoco ad un palazzo!

Mor. (entrando) Il fuoco! Sire!

Nap. Ebbene? Lo veggo da star quil non m'inganno; la, verso la porta di Dorogomilowl.. Fuocol.. Ebbene, duca di Treviso? Vi affido la polizia e la vigilanza di Mosca. E sorgono fiamme da ogni lato!

Mor. Sire, non so che dire, ma le fiamme escono dalle case chiuse, l'incendio su appiccato al di

dentro.

Nap. Oh sì, sì, da qualche ladro che si sarà provato ad arder le stoffe per tôrne l'oro. Volate, volate a vedere, e sieno recati al più presto i soccorsi!

Mur. (entrando) Sire le pompe sono guaste; è trama dei Russi che vogliono abbruciarci. Mosca è una macchina infernale.

Nap. Osservate come il fuoco si estendel Come il vento dilata le fiamme!

Spia. (entrando) Perdono, sire; ma ogni cosa arde, tutto è fiamma.

Nap. Chi incendia la città? Chi vi pose il fuoco? Spia. I Russi, i Mugichi.

Nap. Nol credo.

Spia. Vedeteli correre ed agitarsi in quella voragine di fiamme. (grida di fuori) Il fuoco al Kremlinl

Mur. Usciamo, sire, usciamo! Nap. Nol rimanete. Temete che il palazzo vi cada addosso? Rimanete e uditemi. Al chiaror di Mosca incendiata si gridi guerra eterna ai Russil Ci costringono a fuggire dalla prima capitale?.. perseguitiamoli nella seconda.

I sol. (al di fuori) L'imperatore! L'imperatore! Nap. (s'affaccia alla finestra) Eccomi, figliuoli; non temete. lo sto a guardia di voi, Dio di me; che l'incendio progredisca pure, anzi ciò che il fuoco non distrugge, distruggete. Mosca non debbe più esistere sulla faccia del mondo. La Russia ha una sola capitale: Pietroburgo, e noi vi entreremo fra quindici giorni.

Mar. Ma ... È impossibile.

Nap. Or via lasciatemi solo...

## SCENA-III.

Napoleone solo, poi la Spia.

È un mare di fuoco!.. Umana debolezza! Solo il soffio di Dio potrebbe spegnere questo incendio. Oh Napoleone! osi riputarti da più d'un mortale perchè colle tue tende, colle tue schiere copri metà della terra; perchè con una parola

puoi dimettere re e rovesciare troni! Oh quanto sei debole, impotente al cospetto di questo incendio! Napoleone, Napoleone! fa prova della tua possanza; imponi a questo fuoco che si spegna, a quest'incendio che si fermi... e se alla tua voce ubbidiscono, potrai dire di essere poco meno di un Diol... Che non darei per Moscal... Le mie più belle provincie, Roma, Napoli, Firenze, la mia Italia interal Potrei riconquistar l'Italia; ma Mosca?... oh Mosca è per sempre perduta!

Spia, (entrando precipitoso) Sire, in nome del cielo, il Kremlin è minato! le scale crollano, le porte sono tutte una bragial disopra di voi un cielo di fuoco, ai lati e d'intorno monti di fuoco.

Nap. Mosca! Mosca!

Spia. (volgendosi alla porta) Granatieri innanzi; salvate l'imperatorel per di quil egli non vuol uscire, e il Kremlin è minatol (i granatieri entrano)

Nap. tornando in sè e con calma) Soldati, staccate la croce d'oro del grande Ivan; farà bella mostra al disopra della cupola degli invalidi.

# QUADRO IV..

UN CASOLARE SULLE SPONDE DELLA BERESINA.

#### SCENA UNICA.

Napoleone, Lorrain, Spia, Uffiziali, Soldati.

Spia. Che tempo! che paese! Che desolazione! Un giovine sol. Del finoco per pietà! (trascinandosi verso una capanna abbruciata)

Spia. Indietro, che qui sta l'imperatore.

Sol. Chi ha della legna?

Nap. (sulla porta) Demolite questo tugurio, e colle stoppie fate fuoco; scaldatevi.

I Sol. E per vostra maesta?

Nap. (sporgendo loro la mano) Io ho caldo io! Sentite!

Un Sol. No, vogliamo piuttosto morire!

Nap. Figliuoli!

Spia. Indietro.
Nap. Lasciate che entrino le guardie dell'aquilal
Bisogna bene che e'si scaldino le mani se
hanno da poter tener saldo le bandiere. (le
guardie entrano colla bandiera)

Lor. (alla Spia) Un posticello al fuoco, un posticello da sott'ulficiale. Ho le mani intirizzitel...

Camerati, si può saper che cosa vi è gelato? Spia. A me nulla.

Lor. Fortunato voi! Guardate se ho ancora il naso;

da Smolensko in poi non mel sento più; e una maledetta fame... Eh via vial si stringa un altro buco la cintola; cosil Ora ho desinato.

Nap. Il cannone! il cannone! Questa è l'antiguardia di Kutusoll e di Wittgenstein, che raggiunse la mia retroguardia. Ma Ney è là, il prode dei prodi... (ad un ajutante di campo) Il cannone cambio direzione... Che cosa è questo cannone?

Uff. Titchakoff con trentamila uomini ci assale di fianco.

Nap. E l'armata?... Passa la Beresina?

Uff. Ne passò un terzo, ma il ponte si piega. Nap. Lo so.

Uff. E d'un momento all'altro ...

Nan. Quanti nomini restano al battaglione sacro? Uff. All' incirca cinquecento.

Nap. Che trattengano Titchakoff e dieno tempo all'esercito di passar la Beresina. Distendendosi su una sola linea daranno a credere di essere il triplo di quel che sono. Andate. -Ah! il ponte! il pontel... Ad ogni istante pavento di udire le grida di migliaja d'infelicil...

Chi ha un po'di vino?

Spia. Qui ce n'è qualche goccia.

Nap. Grazie! (mentre fa per bere vede un soldato moribondo; gli si avvicina e gli porge la fiaschetta) Prendi tu, mio bravo granatiere! (grida disperate di lontano ed houras di Cosacchi).

Voci al di fuori Il ponte! il ponte!

Altre voci. 1 Cosacchi, i Cosacchii il nemicol Nap. A noi. Fuori e marciamo: la metà dell'esercito sprofondò nell'acque; dobbiamo salvare il restante.

# QUADRO V.

LA BERESINA.

#### SCENA UNICA.

(L'imperatore con un bastone in mano, seguito da alcuni soldati. Quei della banda del primo corpo lo vedono e gridano: L'imperatore l'imperatore! Essi suonano sul motivo: Où peut-on être mieuxl)

Nap. No figliuoli miei, suonate: Veillons au salut de l'empire. (mano mano che la musica si allontana si fa più rada la fila de soldati; alcuni cadono sulla via, la neve li copre)

FINE DELL'ATTO SECONDO

# ATTO TERZO.

Un'altura, sulla quale è piantata una batteria di cannoni.

## QUADRO PRIMO

MONTERBAU.

### SCENA UNICA.

Napoleone, Artiglieri, un Ajutante di campo, un Generale, una Staffetta, due Corrieri, Soldati.

Art. Sire, è una vera gragnuola di piombol Allontanatevi.

Map.. Non turbatevi, figliuolil La palla che deve ammazzarmi non è ancor fusa. Ahl vedete, si ritraggono al di là della città. (ad un ufficiale) Che il generale Pajol mova su Monterean dalla strada di Medun. Ma, dov'è il corpo d'esercito del duca di Belluno? Ahl ora sono in mia manol Sono in mia mano tutti!... Possibile che mi sfuggano ancora?... Belluinot! Belluno! Ma perche nons'avanza dall'altra sponda della Senna? Aju. (accorre) Sire, giunse troppo tardi per poter passare la Senna; era stauco; s'è posto ad inseguire il nemico.

Nap. Troppo tardil... Stancol... Ed io, sono stanco? I miei soldati lo sono? Volate a dire al generale Chateau ette si ponga alla testa di duemila cavalli e tagli la ritirata al nemico!

Aju. Fu ucciso.

Nap. Chateau ucciso!... Egli era un prode. Bellunol Belluno!... Essi ricusano di battersi. Son troppo ricchi, tuttil Gli ho satollati di oro! ora braunano solo la pace e le delizie de'loro poderi, delle loro magnifiche ville!.. (ad un ajutante) Dite al generale Gerard che si ponga al comando del corpo d'esercito di Victor. Andate. Quanto tempo perduto!

Sol. (sopraggiungendo) Viva l'imperatore.

Nap. (guardando coll'occhialino) E che cosa fanno essi laggiù? Perchè il generale Guyon non aceorse co' suoi cacciatori e con la sua artiglieria?

Aju. Il nemico lo ha sorpreso e s'impadronì dei

suoi cannoni.

Nap. I suoi cannonil... Si è lasciato togliere i cannonil... Ma vedete, ora non sparano piùl Art. (accorrendo) Munizioni, cameratil Chi ha munizioni?

Nap. Chi ti manda?

Art. Il generale Digeon.

Nap. Comel Digeon, il bravo Digeon è in bisogno di munizioni? E come mai egli non ha prese le sue misure? Si pensa forse che le mie battaglie siano scaramuccie nelle quali si sparino tutt'al più cinquecento colpi di cannone? Aodate, andate! Ora è troppo tardi. Lasciate che si salvi per la decima volta il nemico, che per la decima volta aveva stretto ne'miei laccil.. D'onde giungi?

Sta. Dalla foresta di Fontainebleau.

Nap. Montbrun la disenderà ancora?

Sta. Fu obbligato abbandonarla ai Cosacchi.

Nap. Ed ecco inutile anche quest'altra vittorial., ecco sparso invano anche questo sangue!... E ciò solo per colpa di Belluno che non accorse con abbastanza celerità. Stancol... stancol... Sì, che io me ne sto con tutto comodo in una carrozzal Ah! farò sottoporre Digeon a un consiglio di guerra... e guai a luil...

Gen. Sire, vi è noto che Digeon è tra i valorosi. Nap. Perciò appunto mi appare più colpevolel Signori miei, un cattivo esempio è peggior cosa di un delitto commesso.

Gen. Non avrete dimenticato il suo bel fatto di Champ-Aubert, i due cavalli ch'ebbe uccisi sotto a Montmirail, il vestito forato dalle palle

a Nangis. .

Nap. Si, si; or via, non ne parliamo altro. (una staffetta porta una lettera. Dopo averla letta) Anche Murat!... Murat pel quale io dovera essere persona sacra!... Murat, mio cognato!... Egli si chiarisce mio nemico!... Va bene! Anche l'esercito di Lione diventa inutile!

Aju. Un corrierel

Nap. Di chi?

Cor. Del duca di Treviso.

Nap. Egli del certo, bada ora ad inseguire il nemico dalla banda di Chateau-Thierry e lo raggiugnerà a Soissons.

Cor. Soissons si è arresa.

Nap. Qual generale comandava questa piazza? Cor. Moreau.

Nap. Nome fatalel Ed ecco qua un altro piano di campagna distrutto!... Il nemico si avanza sopra Parigi per la via di Villers-Cotteres e Nanteuil!...

Cor. Giunse già a Danmartin.

Nap. Distante dieci leghe dalla mia capitale!
Non v ha un momento da perdere da noi. Signori! gli faremo scontare caro il suo ardimento! si arrischia ad avanzarsi nel cuore
delle nostre provincie e ci lascia dietro a sè
perchè gli chiudiamo la ritirata!... Fin dal
principio di questa campagna volsi in pensiero tale manovra. Recatevi a tutte le piazze
di guerra e comandate che le truppe le abbandonino e corrano sopra Parigi. Provvedete
perchè questo ordine sia recato per istaffetta.
Se Parigi resiste per due giorni li prendiamo
fra tre fuochi. Non ne scapperà uno solo.

Tutti. Un corriere da Parigi! un corriere da Parigi!

Nap. Che mi rechi?

Cor. Una lettera di Lavalette.

Nap. "Sire, la vostra presenza è di somma necessità a Parigi, verso la quale il nemico vien marciando su tutti i punti. Se non, volete che la capitale sia abbandonata al nemico non avetee un momento da perdere ». Si, la wia presenza acceuderà l'entus'asmo de'miei bravi Parigini. Signor maresciallo, vi lascio il comando delle truppe. Marciate per Fentaimebleau; fate giungere ordini al duca di Ragusi e a quel di Treviso, che si all'iettino a correre sopra Parigi Si metta in ordine tosto la mia carrozza. Vo'essere uella capitale prima di sera. Oh che guerral... Che marcino senza ritardo, a passo forzato. Ci uniremo tutti al rimbombo del cannone di Montmartre.

## QUADRO 11.

#### FONTAINEBLEAU.

## SCENA PRIMA.

Napoleone, diversi Marescialli, un Messo, Servi, Soldati.

Nap. (entrando di furia nella sala). Cavallil cavallil

Servo. Si stanno attaccando alla carrozza, sire, Nap. Quindici leghe da Fontainebleau a Parigi. Mi bastano tre sole ore. Ah! come si difendono i miei Parigini!

1. Ser. I cavalli sono attaccati.

Nap. Partiamo.

2. Ser. Un messo del duca di Vicenza.

Nup. Giugne da Parigi? (al messo) Che c'è di nuovo, signore?

Mes. Parigi si è arresa.

Nap. Che? Parigi arresa!... È impossibile!

Mes. La capitolazione fu firmata alle due del mattino; e gli alleati entrano nella capitale.

Nap. Parigi arresa!... e tra pochi momenti le colonne ch' io ricondussi dalla Sciampagna sboccheranno dalla strada di Sens.

Mes. E dalla strada di Esonne; da star qui potete vedere l'antiguardia che esce da Parigi. Nap. Parigi arresal... Ma ne siete ben certo? Mes. Chiedetene, o sire, ai duchi di Ragusi e

di Treviso. Nap. Oh Ragusi, Ragusil è vero che su ce-

Nap. Oh Ragusi, Ragusil è vero che fu ce duta Parigi?

Mar. Un ordine del principe Giuseppe mi ingiunse di capitolare. Nap. E l'imperatrice e min figlio? Vi fate ri-

sponsale di mio figlio, signor maresciallo?

Mar. Le loro maestà si ritrassero sulla Loira

~ insieme coi ministri.

Nap. Qual numero di truppe mi conducete, signori?

Un Mar. Io novemila uomini.

Un altro. lo seimila.

Nap. (a Ney) Principe, dove sono le truppe che comandavate?

Un Mar. Raggiungono il quartier generale. Nap. A quanto ascendono?... Parigi arresal....

Un Mar. A diecimila uomini.

Nap. E voi, signori?

a altri. Quindicimila poco più poco meno.

Nap. E però io ho ancora quarantamila uomini a mia disposizione?

Mar. Si; ma sconfortati, stanchi ..

Nap. Che dite? (va alla finestra)

Tutti i sol. Viva l'imperatore! viva l'imperatore! .. Corriamo sopra Parigi!

Nap. (allontanandosi dalla finestra) Li udite? Oh i miei prodi non si stancano, signori; ponete il vostro quartier generale a Esonne. Formerete voi la mia antiguardia.

Mar. Sire, è una gran responsabilità!...

Nap. Se conoscessi un uomo della cui fede fossi più sicuro che della tua, mio vecchio camerata, a lui vorrei affidar la sorte del tuo imperatore. Fin che tu e Marmont veglierete su di me, vivrò tranquillo. Signore, porrete il vostro campo a Mennecy; chi verrà da Parigi si rannoderà dietro la vostra linea, e chi giugnerà dalla Sciampagna prenderà una posizione intermedia dalla parte di Fontainebleau. I bagagli e i grandi parchi si dirigeranno alla volta d'Orleans. Date subito i vostri ordini.

Mar. (sotto voce) Egli vuol farci marciare sopra Parigel E le nostre mogli e i nostri fieli che stanuo colà in ostaggio? Quando avrà fine?...

Nap. (volgendosi) M'avete inteso, signori (voci in anticamera) Il duca di Vicenzal

Mar. Caulaincourt!

Nap. Caulaincourt!

Mar. Quali notizie? Che c'è di nuovo, signor duca? Ebbene?

### SCENA II

#### Caulaincourt e detti.

Cau. Parigi si è arresa!

Mar. Gli alleati?....

Cau. Vi entrarono questa mattina.

Nap. Signori, il duca di Vicenza deve intrattenersi con me. Andate a dare i vostri ordini; andate, andate. (Marescialli escono) Che c'è di nuovo, Caulaincourt, parlate.

Cau. Sire, il senato ha dichiarato scaduto dal trono...

Nap. Chi?

Cau. L'imperator Napoleone.

Nap. Io? scaduto io? e il senato... Ah sciaguratil Vedeste gli alleati?

Cau. Tutti.

Nap. Or via, quali condizioni mi si impongono? Spicciatevi, io ardol

Cau. C'è un partito violento a favor de'Borboni ... Nap. I Borboni, i Borboni!... L'imperatore son io. I Borboni!... ah non è possibile!

Cau. Sire, un solo mezzo rimane a poter conservare il trono nella famiglia di vostra maesta; 'abdicare in favore del re di Roma e lasciar

la reggenza all'imperatrice.

Nap. Ma, signor duca, io ho qui a'miei ordini quarantamila uomini, e il nemico ne lasciò testè dodicimila ne fossi di Parigi. I suoi generali sono sbandati e sparsi nei grandi alberghi. Fra otto giorni posso far movere centomila nomini sulla capitale.

Cau. Sire; tutti sono stanchi della guerra.

Nap. I Parigini si desteranno al rimbombo del

cannone!

Cau. Sire, molte grida di Viva il re! Viva i Borboni! furono alzate ieri per le strade di Parigi; a molte finestre vedeansi sventolare bianche bandiere. In nome del cielo, abdicate in favore del re di Roma!

Nap. Che direbbero i miei vecchi generali? (volgendosi verso il fondo della scena) Signori marescialli, entrate... entrate tutti. Ov'è Ragusi?

Mar. All'antiguardia.

Nap. Sapete che proposta mi vien fatta?... di abdicare in favore del re di Roma!

Mar. E credete che i sovrani alleati saranno paghi di ciò?

Nap. Lo credo.

Mar. In tal caso, sire ...

Nap. Ebbene?

Mar. Bisogua abdicare. Ma se non lo riconoscono, noi vi diremo: Sire, eccoci prouti a marciare.

Nap. Ah! così la pensate anche voil.. Ora volcte

riposarvi, alla buon'ora riposatevi. Ehl voi non immaginate quali amarezze, quanti pericoli vi aspettano sui vostri letti di piumal Pochi anni di questa pace che state per comperarvi a si gran prezzo mieteranno un maggior numero di vite che la più accanita guerra. A noi dunque (scrive) « Avendo dichiarato le potenze essere l'imperatore Napoleone il solo ostacolo al ritorno della pace in Europa, l'imperatore Napoleone, fedele al suo giuramento, dichiara essere pronto a discendere dal trono, a lasciar la Francia e a dar la vita per il bene della patria, inseparable dai diritti di suo figlio, da quelli della reggenza dell'imperatrice e dalla conservazione delle leggi dell'impero.

"Dal palazzo di Fontainebleau, 5 aprile 1814. Napoleone ".

Prendete. Questa è la mia firma, dovete pur riconoscerla; riscontratela con quella di tuti i vostri brevetti di marescialli e dei decreti dei vostri appannaggi da principi. Andatevene, signor duca, e portate loro questo pezzo di carta. Ora, signori, lasciatemi solo (al duca). Taranto e Treviso vi accompagneranno.

#### SCENA III.

Napoleone, indi Caulaincourt, un segretario, un Usciere, un Servo, poi la Spia.

Nap. (solo, asservando un piccolo ritratto).

Ah mio figlio, figlio miol. per te, tutto per tel.. Io posso patir tutto, tutto supportare.

Questi uomini che io mi posi intorno, che copersi d'oro e di ordiuil.. Solo i miei soldati mi son rimasti fedeli. Devo ringraziarli (chiama) Signor segretario.

Seg. (entrando) Sire!

Nap. Scrivete: « L'imperatore ringrazia l'armata per l'alletto che gli dimostra, perchè comprende che la Francia sta in lei e non in quel cumulo di pietre, di contrade e di fango che chiamasi la capitale. Il senato osò disporre del governo francese, dimenticando dover all'imperatore quel potere di cui abusa. Il senato gli fu fedele finchè la fortuna gli arrise, ora comprenderà il mondo che l'imperatore avea ben ragione di disprezzare coloro. L'imperatore ripete la sua dignità dalla nazione, e la sola nazione può privarnelo. » (al duca di Vicenza) Che cosa c'è? E perchè non siete partito?

Cau. Nel punto di salire in carrozza mi scontrai in un corriere che mi conseguò questo

altro dispaccio.

Nap. Ah! una formola d'abdicazione già bella e fatta... per me e per mio figlio! Abdicare per mio figlio?... Non mail

Cau. Luigi XVIII venne proclamato re.

Nap. Che m'importa? Non udiste i miei marescialli protestare che se si fosse preteso che io abdicassi anche in nome di mio figlio sarebbero stati pronti a marciare sopra Parigi? Sieno insensibili alle ingiurie che vengono fatte al loro imperatore, ma vendichino l'antico cameratal Duca, chiamateli. Fra sei giorni noi saremo sotto Parigi.

Cau. Nell'anticamera non c'è alcuno.

Nap. Chiamateli.

Cau. (ad un usciere) Santini, chiamate i marescialli .. Come? non ci son più? (esce)

Nap. (volgendasi) Che dici? Costui si inganna. Io chieggo de'miei marescialli.

Usc. Sire, salirono a cavallo e partirono l'un dopo l'altro.

Nap. Per dove?

Usc. Per Parigi.

Nap. (dopo un breve silenzio) Oh! sciaguratil

Cau. Essi pure vi abbandonano.

Nap. E che? Mi rimane Ragusi Egli ed io basteremo alla nostra armata, e la nostra armata a noi.

Cau. (entrando) Sire, sire! tutta la strada di Fontainebleau è scoperta; Ragusi passò al nemico co diccimila uomini che comandava.

Nap. Anch' egli! Ingrato Marmont! lo che lo.

allevai da fauciu'lo sotto la mia tenda istessa! egli al quale diceva di star desto quando dormiva io! egli un traditorel... Ah! sarà più infelice di mel... Lasciatemi solo.

Cau. Sire! ..

Nap Lasciatemi, ve ne prego.

Cau. Sire, Fontainebleau è scoperto dal lato di

Parigi; che cosa ci ordinate?

Nap. Nulla. (escono tutti) Questo abbandono è un'infamial... Lo veggo; son tenuto come generale del figlio mio imperatore di Francia. Mio figlio, povero figlio mio!... Egli per cui io am nucchiava corone! E per mia cagione gli sarà tolta la sua!... Finche vivrò tremeranno! Ah qual pensiero! Morto io, mio figlio è legittimo erede del mio impero... Feci pur bene a serbare il velego Kabanisl E quello stesso che aveva preparato per Condorcet. (si toglie in fretta dal collo una piccola borsa e versa in un hicchiere ciò che vi si contiene). Diranno che non mi bastò il coraggio a sopportare la vita... ehe la morte è una diserzione... E che mi importa di ciò che diranno? Non ho in me stesso una forte ragione che a ciò mi determinal (si taglia una ciocca di capegli e la pone in una carta) Per mio figliol ... Suvvia, suvvia; non è che un brindisi alla sua fortura. (beve) Addio, figlio mio ! addio Francia! (cade seduto col viso nascosto nelle mani). Spia. (dall'uscio) Che fa?

Nap. (fra sè) Ah! ecco il veleno!... Or bene. non mi disse Kabanis che questo veleno è rapido come il pensiero' All forse dopo quattro anni ch' io lo porto addosso ha perduto di forza... E ne ha solo tanto che basti per farmi soffrire e non per uccidermi?.. Abt Spia. (entrando) Senza dubbio l'imperatore si

è avvelenato. Sire!

Nap. Zitto!

Spia. Ajutol ajuto! L'imperatore muore!... Roustan, Roustan!.. Ah miserabile! egli pure lo ha abbandonato! Constant!.. nessunoh (suona il campanello) Ab! se il sangue servir poterse di contravveleno!... Ajuto, ajuto!

Nap. Non ce n'è bisogno. Il veleno è per me la stessa cosa delle palle di cannone; la morte non vuol saperne di me.

Un uomo che accorre (entrando) Che cosa c'è? Spia, Ov'è il dottor Riban?

(au. Parte a cavallo. Ma che ha l'imperatore?

Spia. Egli si è...

Nap. (alla spia) Silenzio .. pel tuo capo! (a Caulaincourt) Nulla, signor duca... una indisposizione. (fra sè) Dio nol suole!

Cau. Come è pallida vostra maestà!

Nap. Signor duca, qual residenza mi si accorda se io abdico?

Cau. Gorfu, la Corsica, o l'isola d'Elba.

Nap. Scelgo l'isola d'Elba. Mi vien permesso di condurre con me qualcheduno della mia casa e del mio esercito?

Cau. Quattrocento granatieri e le persone della vostra casa che vorrete indicare. Se vostra maestà si decide, Bertrand, Drouot e Cambronne chieggono il favore di seguirla.

Nap. Nulla mi chiesero ne' giorni della mia fortuna... La posterità saprà compensare gli amici della sventura. (si accosta lentamente alla tavola e scrive) " Napoleone, fedele al suo giuramento, rinunzia per sè e pe'suoi figli al trono di Francia e d'Italia ed è pronto a qualsiasi sacrificio, a quello ben anco della vita, per giovar agli interessi della Francia. " Il 6 aprile 1814. "

Siete contento?

Cau. Non mi resta che chiedervi una grazia.

Nap. Quale?

Cau. Che vostra maestà voglia permettermi di accompagnarla all'isola d'Elba.

Nap. Voi, Caulaincourt?.. Non è possibile.

Cau. Sire ...

Nap. Ritornate a Parigi; dovete essere aspettato con impazienza, (ad un usciere) Andate a dire a Petit che schieri i suoi soldati sotto l'armi nel gran cortile. Voglio dare l'ultimo saluto a' m'ei bravi. Addio, Caulaincourt; la Francia mi piangerà, e verrà giorno in cui saranno maledetti coloro che avran cagionato la mia rovina. Addio, Gaulaincourt, addio.

Cau. (baciandogli la mano) Addio, sire. (esce dalla porta di prospetto. Napoleone prende

il cappello ed esce dall'altra.

# QUADRO III.

IL CORTILE DI FONTAINEBLEAU.

#### SCENA UNICA.

Un generale, Lorrain, Uffiziali, Soldati, indi Napoleone.

Lor. Ohè làl camerati, gli è vero che hanno da rimandarci tutti alle nostre case? Ciò non vi garba un bel niente?

Tutti i Sol. No, no!

Lor. E ne anche a me, sapete? Hanno anche il coraggio di dire che l'imperatore non è più imperatore; mentono per la gola, eh?

Tutti. Si, sil

Lor. Oh! non ce lo torranno per Diol finchè rimarremo in quattro per fargli intorno un battaglion quadrato, n'è vero?

Tutti, Ci faremo ammazzar tuttil

Lor. (facendo trabalzare il fucile) Corpo di mille cannoni! Ora vengano se han cuore! Gen. Soldati, all'armi! (i Soldati si schierano).

Voci. L'imperatore! l'imperatore! l'imperatore! (Napoleone compare nel fondo dello scalone.)

Tutti i Sol. Viva l'imperatore! A Parigi, a Parigi! (Napoleone fa un segno colla mano).

Voci nelle file. Zitti, silenziol ei vuol parlare. Nap. Soldati della mia vecchia guardia, vi do il mio ultimo saluto. Pel corso di ben venti anni vi trovai sempre sulla via dell'onore e della gloria; così in questi ultimi tempi come in quello della vostra prosperità, deste incessanti esempi di prodezza e di fedeltà. Con nomini pari vostri non sarebbe stata perduta la nostra causa; ma la guerra era interminabile ed avrebbe prodotto la guerra civile, e la Francia ne avrebbe sofferto maggiori danni. Sacrificai dunque tutti i nostri interessi a quelli della patria. Parto. Voi, amici miei, continuate a servir la Francia; la sua felicità è l'unico pensier mio; e fu sempre la mira de' voti miei. Non compiangete la mia sorte; se consentii a sopravvivere a me stesso fu per giovare vie meglio alla vostra gloria. Voglio scrivere le grandi vostre gestal Addio, figliuoli miei. Vorrei potervi stringere uno dopo l'altro al mio seno. Mi sia dato almeno di abbracciare la vostra bandieral... (Un generale prende l'aquila e la presenta a Napoleone il quale l'abbraccia ) Addio per l'ultima volta, miei camerati; possa questo mio bacio penetrare ne'vostri cuoril

FINE DELL'ATTO TERZO.

# ATTO QUARTO

Porto Ferraio, domenica 26 febbraio 18:5. In lontananza il brik l'Incostante.

# QUADRO PRIMO.

L'ISOLA D'ELBA

## SCENA PRIMA.

Napoleone, e Lorrain che monta la guardia.

Nap. Ebbene, camerata, non apri la bocca? Lor. Sotto l'armi non si parla.

Nap. Ah, ah! sei molto severo nell'osservar la consegna.

Lor. Ventidue anni fa o poco meno eravamo a Tolone quando il duca... or non mel ricordo più quel suo nome di duca... insomma Junot mi fe'stare due giorni alla guardia del campo per aver cantato.

Nap. Ti libero dalla consegna; ma dì, ti annoi qui? Lor. Maledettamente.

Nap. Vuoi ritornar in Francia? Lor. Con voi?

Nap. È impossibile. Senza di me.

Lor. Senza di voi?... No.

Nap. Credi tu che i tuoi camerati la pensino come te?

Lor. Tutti.

Nap. Hai parenti in Francia? Lor. Per un figlio non c'è parente più prossimo di suo padre, e, corpo dell'acquavitel siete il padre di noi o sono una bestia che non sa quel che si faccia? Se non fallo devo avere, non so dove, la vecchia madre. Quattordici anni fa all'incirca mi giunsero sue notizie. Mi trovava in Italia, bel paese! nè troppo freddo, nè troppo caldo. Ecco qui la sua lettera; me la son fatta leggere almeno venti volte, per la buonissima ragione che non so leggere io. Da Marengo in poi non ho più udito parlare della vecchia... Mi avrà ben scritto ella col fermo in posta a Vienna o a Mosca; ma noi tiravamo sempre tanto dritto innanzi che non c'era neppur il tempo d'andare all' ufficio delle lettere. Indovinalo adesso ov'ha piantato il suo bivaccol.. ma purchè Domeneddio le mandi tutti i di la sua razione di pane e un po' di brage per riscaldarsi, la buona vecchia camperà un pezzo Ma... via, via lasciamo questo discorso, par-

Nap. C'è oggi una gran rassegna sul porto sai? Lor. La è cosa che dà sempre gusto.

liamo d'altro.

Nap. (volgendosi a guardare). Che cosa è quella barca? Giugne dalla costa di Francia... Lor. Qualche contrabbandiere livornese, qualche

pescatore; ma dalla costa di Francia... Chi

Nap. Aspetta, aspetta; egli è un amico, almen lo credo.

### SCENA II.

## La spia, e detti

Nap. Non lasciar che s'accosti alcuno; debbo parlare a costui. (alla spia) Sei tu'

Spia. Si.

Nap. Donde vieni?

Spia. Dalla Francia.

Nap. Direttamente? Spia. No, per la via di Milano e della Spezia. Nap. Chi vedesti a Parigi?

Spia. Regnau't e... (gli parla sotto voce)

Nap. Che cosa ti consegnarono?

Spia. Nulla; temettero fossi preso e spogliato. Nap. Di' che al par degli altri mi hanno dimenticato.

Spia. O se ne ricordano quanto gli altri. Nap. Si pensa ancora a me in Francia?

Spia. Sempre.

Nap. (riscaldandosi a poco a poco) S'inventano sul conto mio molte favole, molte menzone; si dice che sono diventato matto, che sono infermo. Si pretende che mi debbano trasportare a Sant'Elena. Sarebbe uno sconsigliato partito. Ho viveri per sei mesi, cannoni e soldati per difenderuii. In due anni quel clima m'ucciderebbe. Come sono veduti in Francia i Borboni?

Spia. Sire, ogni di crescono i malcontenti.

Nap. (occendendosi) Quando abdicai sperava che il re avrebbe ben governato la Francia, sola maniera di farsi perdonare i Cosacchi. Volli rinunziare al trono anzi che conservarlo a spese della mia gloria e dell' onor francese. Dissero i miei nemici che non voleva saperne di pace. Mi rappresentarono maniaco, avido di sangue e di strage; ma si conoscerà il vero; si saprà se la smania di versar sangue era mia. Se fossi stato posseduto dal demone della guerra avrei potuto ritirarmi col mio esercito al di là della Loira e inebbriarmi a sazietà nella guerra di montagna. A costo della mia abdicazione m'offersero l'Italia; la rifiutai; chi ha regnato sulla Francia non può regnare altrove. (pausa) I miei generali frequentan la corte?... Vi faranno una bella figura!

Spia. Sono sdegnati al vedersi posposti agli emigrati, che non udirono il fragor del cannone.

Nap. Gli emigrati non muteranno natura. Inclini e smorfie me ne ebbi intorno quauti ne volli; ma quando fu d'uopo mostrarsi uomini, tutti fuggirono come tanti... Ho commesso un grande sbaglio a richiamare in Francia costoro! Che dicono di me i soldati? Spia. Che rivedrebbero volontieri il caporaletto; e quando li costringono a gridare: Viva il re, aggiungono sottovoce di Roma.

Nap. Mi amano dunque sempre?... Che dicono delle nostre sconfitte... delle nostre sventure?

Spia, Che la Francia è stata venduta.

Nap. Hanno ragione! Senza la d'serzione del duca di ... nou mi degno di pronunziare quel nome ... eli alleati erano tutti perduti. Quel ma-

nome .. gli alleati erano tutti perduti. Quel maresciallo è un disgraziatol

#### SCENA III.

#### Bertrand e detti.

Ber. Sire.

Nap. È pronto l'esercito? Or bene vi conduco con me. Soldati, conto un' altra volta su di voi; andiamo a fare l'ultima campagna. Da un mese il brik l'Incostante e tre feluche stanno armate e approvvigionale. I miei qualtrocento granatieri saliranno con me a bordo del brik; i duecento cacciatori corsi, e i cento cavalleggieri polacchi faranno il tragitto sulle feluche. Soldati, non ho che una sola parola a dirvi: Andiamo in Francia, a Parigi.

Sol. In Francial... a Parigil... Viva la Francial

viva l'imperatorel.

Lor. Corpo d'una bombardal.. (s'ode un colpo di canuone).

### NAPOLEONE BONAPARTE

Nap. Ecco il segnale della partenza. Amici, la prima terra che calchereino sarà franceses Alle vostre file, granatieri, avanti.

Lor. Ma bene! ed io son dimenticato qui, ab-

bandonato in un'isola deserta?

Spia. A me quest'arme; finirò io la tua fazione. lo si che son dimenticato (l'armata discende nelle scialuppe).

## OUADRO II.

LE TUILERIE.

## SCENA PRIMA.

Un Ajutante di campo, guardie di corpo.

Aju. Fate preparare cambii di posta per tutta la strada. Non si perda un momento. Che notizie, signori?

1 Gua. Le sapete meglio di noi; si dice che Monsieur tornò ieri accompagnato da un solo

gendarme.

Aju. È vero. ma il maresciallo Ney ...

2. Gua. Chel non sapete? 1. Gua. Che cosa?

2. Gua. Fu abbandonato da tutti i suoi soldati e costretto ad unirsi a Bonaparte.

1. Gua. I maires e gli ufficiali municipali gli corrono incontro, e se l'autorità ricusa dargli le chiavi, il popolo rompe le porte e gliele getta a'piedi.

2. Gua. Ah signoril ...

#### SCENA II.

Labredèche, Ufficiali, Guardie, Nobili, Cortigiani, un Ministro e detti, e poi Servi.

Uff. Buon di, amici. Tutti. Quali notizie?

1. Uff. L'imperatore s'avanza a gran corso.

1. Gua. Si sa ove sia ora?

Un Nob. Chi può dirlo? Vola come il vento. 1. Uff. Signore, il re vuol vedervi; entrate.

2. Uff. Addio.
1. Uff. Signori, non vi spogliate dell'uniforme. Dovrete forse salire a cavallo da un momento all'altro.

1. Gua. Ah! ecco laggiù Regnier che passa.

Un Uff. (dalla finestra). Quali notizie?

Un altro Uff. (dalla contrada) L'imperatore corse pericolo d'essere assassinato, ma l'assassino fu arrestato.

2. Gua. Hanno apposta una taglia alla sua testa come a quella d'un cane arrabbiato!

1. Gua. Tutto è lecito per liberarci da un uomo pericoloso.

2. Gua. Sareste dunque anche disposto ad assassinarlo voi?

1. Gua. Per verità avrei più caro esser un as-. sassino che un traditore,

2. Gua. Signore, mi darete soddisfazione ...

1. Gua. Ci è proibito uscire.

2. Gua. Ebbenel qui.
Gua. In questo palazzó, quando il re ha biso
guo di noi!...

1. Gua. Ove correte? (ad un ministro).

Min. A recare un ordine del re. Signori, servirete di scorta. (al suo domestico) Corri a casa, farò il possibile di raggiugnerii entro un'ora. Conforta mia moglie e dille che non mi comprometterò e viva tranquilla. (gran rumore al di fuori) Che cosa è questo strepito?

3. Gua. Un attruppamento.

1 Gua. Ah! che cosa c'è?

Gua. (dalla contrada) Un nomo con una bandiera tricolore arrestato adess'adesso.

Lab. (di fuori) Son io, son io che l'ha arrestato!
Tutte le Gua. Benel bravo!

Ser. (attraversando) Gli equipaggi di madama la duchessa d'Angoulêmel

Tutte le Gua. Come! Lab. (entrando con una bandiera tricolore).

Eccomi qui col mio trofeo.

1. Gua. Date qui, date qui!

2. Gua. Forse che madama parte?

Lab. Ma com'è questa faccenda? Tutti oggi sloggiano? Poco mancò non mi imballassero bello e vivo nell'attraversare il padiglione Marsani Fatevi in là, fatevi in là, signori; ho conquistata questa bandiera a rischio della pelle e non vo'perderla così per poco. (fra sè). Potrebbe anche giovarni; si dice-che quell'altro ha dormito a Fontainebleau.

Uff. A cavallo, signori, a cavallo (tutte le guardie escono).

Altro Ser. Gli equipaggi del signor conte d'Artois sono pronti.

Uff. Ove andate, signore?

Un nob. Fate aggradire le mie scuse al re. Mi vien detto che mia moglie ha partorito un momento fa. (fra sé). Se l'imperatore volesse acconsentire ad essere il santolo!...

Lab. (che ha nascosto la sua bondiera dietro ad un mobile.) Ah signori miei, abbiate la bontà un momento, un momento solo! Voi non ve la passerete così nettal La mia petizione! Ho trovato io il modo di scoprir come la pensate; vi siete traditi con me; siete caduti nella trappola. E voi chiamate un brigante, un orco niente meno che Napoleone il Grande imperator dei Francesi, re d'Italia, protettore della Confederazione del Reno, mediatore della Confederazione Svizzera!... La mia pelizione...

Min. Signore, è impossibile; l'ho posta sotto gli occhi del re, e sua maestà, avuto riguardo ai vostri servigi e alle disgrazie della vostra famiglia, vi accorda una pensione di mille e duecento franchi.

Lab. Una pensione di mille e duecento franchi!

F. 310. Napoleone Bonaparte

Min. Venne fin da jeri registrata nel gran libro,

Lab. Il brevetto registrato... e quell'altro che sarà qui tra mezz'ora... Ma davvero che quel vostro re non vuol impoverire; le sue grazie non gli costano troppo; egli accorda ieri, ed oggi se la batte; la sua pensione mi sarà decorsa da un sol giorno. Mille e duecento franchi all'annol... fan appunto tre lire e mezzo che io deggio riscuotere. Non voglio nulla dalla famiglia reale, sono uomo disuiteressato io. Amo ed ammiro l'imperatore, m'avete capito? Eccovi lacerato il vostro brevetto. E sappia il signore che i due miei fratelli son morti in Russia. (fra sè) Mi pare che sia il momento buono di tirar fuori i miei due fratelli. Uff. Sentinella, non lasciate uscir alcuno.

Lab. Chel io chiuso quil compromesso colla famiglia reale? (volgendosi ad alcuni cortigiani). Ahl è una indegnità questa, o signori.

Min. Signori, non si passa.

Molte voci. Perche? perche?

Qualch. Ma sarò pregiudicato se l'imperatore mi trova qui.

Un conte. Potessi svestirmi quest'abito!

Lab. Signor conte... (fra sè) Esso è coperto di decorazioni e di ordini pel valore di mille e duecento franchi non meno; a dir poco un'annata della mia pensionel (forte.) Signore se volete il mio abito potrete mescolarvi nella folla seuz'essere ravvisato.

Con. Oh! amico mio, quanto vi sono grato di questo savore. (cambiano d'abito).

Lab. A voi, ecco il mio cappello; datemi il vostro. Io mi sacrifico.

Diverse voci. Il solo re è cagione della rovina di noi tutti.

Altre voci. No, no; la camera.

Altre voci. Se il re non avesse proposte certe

leggi...

Un Ufl. Il re sta per passare, signori; silenzio per qualunque opinione vi abbiate. I realisti non dimentichino ch'egli è figlio di san Luigi; i liberali si ricordino che a lui son debitori della Carta.

1. Cor. Te ne vai a Gand?.

2. Cor. No.

1. Cor. E il signor conte?

2. Cor. Accompagna sua maestà.

Qualch. Ed io resto qui. Si sarà parlato all'imperatore...

Lab. (tirando fuori di tasca una coccarda a tre colori) Ora a noi a metter fuori i colori nazionalil chè adesso da un momento all'altro può giugnere quello del cappellino.

Un Nob. Oh! signore, ove mai vi procacciaste voi questa coccarda? Se potessi averne una! Secondo Ed anch'io.

Terzo. lo pure.

Quarto. Non si potrebbe comperarne?

Lab. lo, signori, io ne son provvedutol ne ho qui per tutti. Gli è un pezzo sapete che

eongiurol Aveva corrispondenze coll'isola d'Elba, son tre mesi che io sapeva che il nostro grande imperatore sacebbe tornato fra noi. Che omenonel

Un alt. E lo chiamavano tiranno!

Lab. Tirauno egli! che mi accordò una pensione, perchè i miei due fratelli morirono gelati in Russia! (fra sè). Ora non mi convien più parlare di mio padre. — Ah! signori, che lieto annunzio!

Diverse persone entrando. In questo punto entrò l'imperatore in Parigi.

Lab. (ad un usciere) Buon amico, prendi questi cinque franchi; vola a casa mia, via La Harpe, al quinto piano, e fa tosto appendere quattro lampioni colorati alla mia finestra. Oh che giorno, oh che giorno di letizia! Viva l'imperatore! Grida lontane. Eccolo, eccolo!

Lab. Udite, o signori? ecco il conquistatore del mondo; egli s'avvicina. Noi godremo finalmente la felicità di vederlo davvicino.

Un altro. Quale felicità!

Grida più prossime. Viva l'imperatore! Viva l'imperatore!

### SCENA III.

Uffiziali, Generali, poi Napoleone, Bertrand, Uscieri e detti.

Lab. Siate i henvenuti, o signori, noi vi attendevamo, e attendevamo anche l'imperatore. Uff. Egli ci segue. Strepito di voci. Eccolol eccolol Viva l'imperatoreli. Sire, vi porteremo. Vostra maestà deve far l'ingresso nel suo palazzo sulle nostre braccia.

Nap. (entrando) Si, miei figliuoli, si, io vi ringrazio. Si, io sono il vostro padre, il vostro imperatore. Ob quanto la vostra gioja mi commovel Amici miei, v'è pur noto; quando l'imperatore fa ritorno alle Tuilerie si spiega la sua bandiera.

Diverse voci. Una bandiera, una bandiera!

Lab. Che bel lampol (force) Una bandiera?...
io ne ho una... che portai qui attraverso a
mille pericoli una bandiera che ho tenuta nascosta per otto mesi, destinandola a questa
memorabile gionnata. Eccovela, eccovela, sire.
Son fortunato d'essere il primo ad offrire a
vostra maestà questa prova di devozione.

Molte voci. Su, su la bandieral

Nap. (a Labredèche) Vi ho veduto altra volta. Lab. Ricorda forse vostra maestà d'averni accordato una peusione di mille e duccento franchi? Diversi cortigiani. Si degna vostra maestà ricevere le nostre congratulazioni?

Tutti. Sire ... vostra mestà ...

Nap. Si, signori, noi non ci d'mentichiamo che è una rivoluzione di soldati e di sott'uffiziali; altri ne approfitteranno forse, ma il popolo fece tutto, ed a lui devo tutto.

Usc. Sire, gli inviati della camera de' deputati aspettano...

Nap. Fateli entrare.

Altro Usc. Gli inviati della camera de'pari... Nap. (entrano gli inviati) Signori. La camera

dei deputati si è resa indegna della confidenza della nazione facendo pagare al popolo i debiti contratti collo straniero per ispargere il sangue francese. Abolisco quindi la camera de' deputati.

La camera dei Pari è composta di uomini che combatterono contro la patria, che desiderano la ripristinazione de diritti feudali e l'annullazione delle rendite nazionali. Sciolgo

la camera de' pari.

Convocherò gli elettori e consacrerò i diritti del popolo, poichè il trono è per la nazione

e non la nazione pel trono.

Spero pace, non temo guerra; le mie aquile ban le ali spiegate, la impresa è quella dei prodi: Fa che devi è t'affida.

Tutti. Viva l'imperatore!

Ber. Sire, non foste mai così grande! Nap. (fra sè) Possa non desiderare un di la pace dell'isola d'Elbal

FINE DELL'ATTO QUARTO.

# ATTO QUINTO.

La vallata di James-Town.

## QUADRO PRIMO

SANT'ELENA - 1821.

### SCENA PRIMA.

Napoleone, sir Hudson Lowe, Santini, un Uffiziale.

(Napoleone, sulla cima d'uno scoglio, guarda l'Oceano).

Hud. (sul dinanzi parla ad un uffiziale). Se il generale oggi vuol uscire a cavallo, lo accompagnerete tenendovi a dieci passi di distanza, non più lontáno.

Uff. Yes. (Napoleone, discende dallo scoglio e si allontana lentamente dalla destra).

Hud. Rammentate, che c'è pena di morte per chiunque favorirà la fuga del generale.

Uff. Yes. (Sir Hudson Love s'allontana. Santini compare dal lato opposto e abbassa il moschetto mirando al governatore, ma scorgendo l'ufficiale inglese abbassa l'arme.) San. (fra sè). Demonio!

#### NAPOLEONE BONAPARTE

Uff (che lo ha veduto). Ah! voi andate a caccia?

San. Danno cosi poco da mangiare all'imperatore che vorrei far qualche aggiunta al suo pranzo. Uff. E di che andate a caccia?

San. Di uccelletti, di allodole... di ...

Uff. Yes! bel moschetto!

San. Francese. Uff. Fatemelo yedere.

San. Perche?

Uff. Son cacciatore.

San. Ah! ah!

Uff. Ma sì vi dico. (pone il fucile alla guancia) Buono! (sparra nel tronco di un albero; indi si avvicina all'albero e con un coltello ne cava fuori la palla, poi torna verso Santini.) E per chi doveva servire questa Palla?

San. Pel governatore.

Uff. Per ammazzare il governatore?

San. Sta a vedere che non siete inglese.

Uff. Imbecille! San. Come siete qui?

Uff. Per salvare l'imperatore.

San. In the modo?

Uff. Lo saprà.

San. Si fiderà di voi?

Uff. Si. San, Vi conosce? Uff. Si.

San. Da un pezzo?

Uff. Prima che tu udissi pronunciare il suo nome.

San. Son sette auni che lo servo. Uff. Ed io treuta.

San. E come gli parlerete?

Uff. Lo accompagnero a cavallo.

San. Non uscira.

Uff. Me gli presenterò.

San. Non riceve uffiziali inglesi.

Uff. Gli dirai che ho la parola d'ordine. San. Non ne da.

Uff. A me si. Sun. Quale?

Uff. Tolone e libertà!

San. Siete Francese!

Uff. Come tu côrso.

San. La famiglia? Uff. Non ne ho.

San. Siete soldato?

Uff. No.

San. Ma chi siete? Uff. Una spia, Or

San. Addio.

Spia. A rivederci.

# QUADRO II.

Camera da letto di Napoleone a Longwood. Nel fondo, a sinistra, il letto di ferro; a destra un cammino al di sopra del quale due ritratti. In alto del canapè il grosso oriuolo d'argento del gran Federico e allato l'oriuolo di Napoleone. Alla sinistra l'uscio che mette al gabinetto dell'imperatore. Nel mezzo una piccola lumiera.

### SCENA UNICA.

Marchand, Napoleone, un Uffiziale francese, poi sir Hudson, Santini, la Spia, Antonmarchi

Uff. (sfogliando un opuscolo) Che infame opuscolo!

Mar. Sempre contro l'imperatore?

Uff. Questo limosiniere osa scrivere la storia dell'ambasciata di Varsavial Ora capirete per che ragione sir Hudson si è dato premura di mandarcelo, mentre jeri ci niegò l'opuscolo di quel membro del parlamento inglese...

Mar. Riflettete, signor mio, che sulla coperta era scritto a lettere d'oro; Napoleone il Grande.

Uff. Bell'indirizzo!

Mar. E perciò non potè giungere all'imperatore.

Uff. Meschinitàl

Mar. Zitto; l'imperatore.

Nap. (entrando) Voi nascondete qualche cosa di certo.

Uff. Niente... un libello contro vostra maestà. Nap. Date qui, date qui, figliuol mio. Mi credereste voi sensibile alle loro punture?. Altì è roba di quel poveretto di Martines. Ei spande a larga mano la calunnia, l'ingiurial Che cosa vuol dire aver perduta un'ambasciatal

Uff. Sire.

Nap. Lasciateli pur che vuotino le loro cariche di polvere e addentino il granito. Se vorranno esser letti bisognerà che sienu giusti: se vorranno dar piacere bisognerà che mi lodino. Datemi il Morning-Chronicle e lo Statesman.

Mar. Il governatore ce li ha proibiti.

Nap. Va bene.

Uff. Quest'oggi sua maestà accorciò la sua passeggiata.

Nap Si (a Marchand). Fatemi dare del casse (all' Uffiziate). M'han chiuso qui a dovere, caro mio. Sant'Elena parve loro troppo estesa per me che mi trovava alla ristretta in Europa... o dirò meglio, sembra ad essi che l'aria delle montagne sia troppo pura e che mi consaccia una valle insalubre. M'hanno eircoscritto lo spazio, e un soldato inglese

piglia la mira su di me se mi avvicino ai limiti prescritti. Così lasciarono invilire la mia persona, il sacro carattere della sovranità? E non s'accorgono intanto costoro che colle loro medesime mani si uccidono a Sant' Elena? Nondimeno non me ne lagnerò; i lamenti non convengono alla mia dignità, al mio carattere: o comando o taccio.

Uff. Il mondo vi vendicherà, e voi siete più

grande qui che alle Tuilerie.

Nap. Lo so, e quindi sorpasso su molte cose. Ma se l'essere un uomo sullo stampo degli eroi di Plutarco costa tanto!.. Regolo almeno non sofferse che tre giorni.

Mar. Ecco' il vostro calle, sire. C'era fuori il medico di sir Hudson Lowe ...

Nup. E per far che?

Mar. Vostra maesta era indisposta. .

Nap. E mi manda il medico? (odora il caffe, e lo respinge).

Mar. E forse cattivo?

Nap. No; ma Corvisart m'ha spesse volte raccomandato di non fidarmi del calle che sa d'aglio. E pure un poco di caffe m'avrebbe giovato! Ma da che son qui non ne ho preso del buono che una sola volta, e mi son sentito meglio per tre giorni. Marchand, penserete a procurarmene a qualunque costo.

Mar. Sire siamo senza denaro.

Nap. Date a pegno un mio gioiello, e ne troverete. ( rumore al di fuori ) Ebbene che c'è là? che cosa è questo strepito? Guardate, è la voce di Santini, guardate.

Hud. (dall'interno) Indietro.

San. Birbone!

Nap. Ohl un alterco fra Santini e il governatore.

Mar. (all'uscio) Non si entra.

Hud. Bisogna che gli parli.

Nap. (a Marchand) Lasciate, lasciate... Vi ascolto, sir Hudson; ma parlate sull'uscio; donde mi parlano i miei servi.

Hud. Generale! ...

Nap. Devo dirvi prima di tutto ch'io non sono il generale ma l'imperatore Napoleone. Nominatemi col mio titolo o non nominatemi.

Hud Ho ricevuto ordine del mio governo di chiamarvi...

Nap. Ah sìl da lord Castelreagh e da lord Bathurst. Oh mi chiamino come vogliono non mi torranno d'essere quel che sono! Essi tutti, e voi-miei nemici, sarete dimenticati prima che i vermi abbiano avuto il tempo di rodere i vostri cadaveri; se sarete conosciuti, lo sarete per le iniquità esercitate su di me, ma l'imperatore simarrà la stella de popoli inciviliti. Ora parlate, che volete?

Hud. Che mi sia dato nelle mani il corso Santini.

Nap. E che ha fatto?

Hud. Ha battuto un soldato inglese che atterrava gli alberi sulla strada di Plantation House. Uff. E perchè si atterravano?

Nap. E il domandi? Perchè all'imperatore Napoleone piaceva riposarsi sotto le loro ombre che temperavano la forza del sole del tropico. Se potessero arroventare la terra su cui cammino, il farebbero!

Hud. Il governo non sapeva...

Nap. Ma non l'ignoravate voi, che venti volte mi vedeste sotto quell'ombra che mi ricordava i faggi d'Europa.

Hud. Se ne pianteranno degli altri.

Nap. (alzandosi) Sciaguratol — E che volete farne di Santini?

Hud. Rimandarlo in Francia.

Nap. Ohl se è così ve lo cedor Vi chieggo però di potergli dare un addio. Quando uscirà gli frugherete nelle tasche. Se non avete altro a dirmi andate.

Hud. Ordini ricevuti dal mio governo m'ingiungono di limitare le spese della vostra tavola. Nap. Non l'avrei credutol E che cosa mi si

concede?

conceaer

Hud. D'oggi innanzi non avrete che una tavola di quattro coperti; una bottiglia di vino
per ciascuna persona e un pranzo d'invito per
ogni settimana.

Nap. Potreste anche limitarmi di più; sicchè se avrò fame anche a sedere alla tavola del 53° Quei prodi che han ricevuto il battesimo del fuoco, non respingeranno il più vecchio soldato d'Europa. Hud. Ho poi a chiedervi conto del perchè rifiutate di servirvi del mio medico; i vostri possono mancare o tornar in Francia; e allora chi avrà cura della vostra salote?

Nap. Ho rifiutato il vostro medico perchè è il vostro, e perchè vi crediamo capace di tutto, m'intendete bene? di tutto! E finchè durerà in voi il vostro odio, durerà in noi il nostro proposito.

Hud. Avete torto. Io che ho chiesto per voi al mio governo un palazzo di legno e de mobilil...

Nap. Non ho bisogno nè di mobili, nè di palazzo; voglio un carnefice, uno strato. Marchand, i miei stivali; vo'montare a cavallo.

Mar. Eccoveli, sire.

Nap. Questi stivali sono nuovi?

Mar. Si. Nap. Dove li prendesti?

Mar. Sire ...

Nap. Dove li pigliasti? Spero non ti sarai umi-

liato a chiederne a costui.

Mar. No, sire, no! Ma... gli è un pezzo che senza dir nulla a vostra maestà... mi provo... tento... oh insomma gli ho fatti io.

Nap. (stringendogli la mano) Buon amicol sir Hudson Lowe avete capito? Or bene, datene conto al vostro governo.

Hud. Siete deciso di salire a cavallo?

Nap. Sì.

Hud. Vo' a dar l'ordine all'uffiziale che vi serve di scorta.

Nop. Ahl avrò anche un carceriere cavallerizzol... Levatemi gli stivali, m'è passata la voglia di montare a cavallo. Prenderò un bagno.

Hud. Ne avete già preso uno questa mattina, e non c'è abbondanza d'acqua nell'isola.

Nap. (dopo una pausa, all'uffiziale) Scrivete (A sir Hudson Lowe). Fermalevi, signore. (Dettando). « Ricadrà a vergogna del governo inglese non tanto l'averni confinato a Sant'Elena, quanto di aver affidato il comando dell'isola ad un sir Hudson Lowe. Da questo giorno consacro il nome di costui all'abbominio de popoli, e chi vorrà significare un nomo più vile di un carceriere e di un carnefice dirà: Sir Hudson Lowe. " ( Spinge con violenza l'uscio che si chiude in faccia al governatore). Ilo sentito destarsi in me un impeto di furore, e fui un miracolo se potei contenermi e non compromettermi con colui. Or vedete quando vi laguavate delbravo ammiraglio Giorgio Cokburn! Egli era un uomo di corteccia un po'dura, aspro ne' modi, taccagno! Ma costui... gli è un flagello peggiore di tutte le miserie di questo scoglio! Uff. Ma pure, bisognava farsi forza ed uscire. Il dottore O'Meara vi ha prescritto l'esercizio del cavalcare.

Nap. Si; lo so anch' io che ne ho gran bisogno, ma come volete che mi faccia hene una cavalcata ne limiti angusti quasi come quelli d'ona cavallerizza? Io che ogni di faceva da quindici a venti leghe in sella! io chiamato dai miei nemici per soprannome il centomila uomini! Marchand, datemi gli speroni. (all' Uffiziale) Pigliate, son questi gli speroni ch'io già portava a Dresda e a Champ-Aubert; ve li regalo, amico; conservateli; io non monterò più a cavallo.

Uff. (con un ginocchio piegato). Vostra maestà mi fa cavaliere senza che io il meritassi.

Nap. Prendete, amico. È un monumento, e voi vi dilettate di monumenti, lo so. Bisognava venirmi a trovare quando possedeva la spada di Francesto I e quella del gran Federico!

Uff. Pare a me che se fossi stato in vostra maestà avrei voluto portare l'una o l'altra.

Nap. (tirandogli un pochino l'orecchio) Eh storditol non aveva forse la mia?

Uff. Oh! chieggo perdono a V.M. ma questa volta

sono così bestia ..

Nap. (a Santini che entra) Ah! sei tu, Sautini? (con umore allegro) Come, briccope, ti fai lecito di dar delle busse a un inglese perche atterra un albero appiedi del quale io trovava gusto a sedermi?

San. Sire, stanco de' cattivi trattamenti del go-

vernatore...

Nap. Lo confessa lo sciagurato! Ha faccia di confessare!

San. Ahl se non m'avessero tolto di mano lo schioppol

F. 310. Napoleone Bonaparte 6

Nap. Ebbene?

San. Avrei spaccato il cranio a quel caue d'inglese. Nap. Ch'io sappia che ti gira ancora pel capo questa idea e vedrai come t'acconcio. Vedete qua; signori, quel Santini che voleva ammazzare il governatore! Oh! ne farebbe delle belle eglil Galeottol.. (come cercando una parola) Gôrsol.

San. Si certo, bisognava purgar l'isola da quel birbo di governatore; ma il mio destino vuole che tocchi a me d'andarmene, a me che faceva conto di morire vicino a vostra maestà! Nap. Ahl sì certo; gli è vero. Tu parti, mio

povero Santini.

San. Ma se vostra maestà me'l premettesse io rimarrei qui a loro marcio dispetto; o bisognerebbe che mi portassero via a fette.

Nap. No, no; non è luogo questo che meriti di volerci stare per forzal Fa anzi presto a uscirne, poichè ti è conceduto. Quanto a me mi faranno morir qui, non c'è dubbio.

San. Vostra maesta ha pur potuto fuggire dal-

l'isola d'Elba! Nan. Sant'Elena mi tratterrà; tu va, buon amico

parti; l'aria del mare è pura... L'Oceano è immenso. Che dolce piacere respirar l'aria del mare ed essere barellato dalle onde dell'Oceano! In capo a pochi giorai vedra succedere a questo cielo di fuoco un cielo sparso di nubi... (andando alla fuestra) Oh! delle nubi; delle nubi.

San. Sire, non avete lettere da darmi? Io ritorno in Francia.

Nap. No... e poi te le torrebbero. Fa solo di veder mio figlio, il mio povero figlio, e digli: « Ho lasciato vostro padre moribondo, sur uno scoglio in mezzo all'Oceano. Di tutti i beni perduti ei sospira voi solo, voi chiama quando parla da solo, voi quando sogna la notte; non altri ritratti che il vostro ornano la sua camera; e quando sarà in punto di morte si farà por dinanzi il vostro busto e spirerà cogli occhi fissi su quello ». Ecco quel che dirai a mio figlio, o Santini; poi soggiungi che t'ho abbracciato e che partisti.

San. (abbracciando l'imperatore) Sire, lo ri-

Nap. In che modo?

San. Qui fuori nell'anticamera v'è un uffiziale inglese... Dovete vederlo.

Nap. Non mai.

San. Mi disse di ripetervi queste due parole: Tolone e libertà.

Wap. (trasalendo) Va bene; gli parlerò. Dimmi, bai del denaro?

San. No, e che mi fa?

Nap. Possiedi qualche gioiello?

San. Fui costretto a vendere ogni cosa dappoichè abito nell'isola.

Nap. (dopo aver frugato nelle tasche) Marchand, portatemi qui alcuni tondi d'argento. San, E per farne che? Nap. Glieli torrebbero certo e d'rebbero che me li ha rubati. (scrivendo alcune parole) Prendi amico, prendi anche questa carta.

San. Una pensione, sire!

Nup. Ora addio, lasciani. Non dimenticarti di mio figlio. Addiol. E voi, signiori, seguitelo e mandateni qui l'uffiziale inglese che troverete nell'anticamera. (escono piangendo: entra la spia) Alli sei tul' maravigliava del non averti veduto finoral

Spia. Grazie; questa parola è una ricompensa. Vi basti che non ho potuto. Quando fu ordinata la vostra deportazione nel 1815 concepii il pensiero d'accompagnarvi. Non venni accettato sul Bellorofonte, e nemmeno sul Nortumberland. M' offrii per soldato, per marinajo, per servo; oh si, fiato perduto! Ora dal 1815 in poi non trascorse un giorno, un' ora, un minuto senza che io fossi tormentato dal pensiero della vostra fuga. Mi procacciai la cittadinanza inglese, mi ingaggiai; mi recai all'isola di Fraucia, alle Indie; poi un di finalmente venni imbarcato per Sant' Elena, ed è già un mese che vi sto vicino senza che in voi entrasse il solo sospetto che un cuore devoto all'imperatore e alla Francia battesse sotto quest'uniforme rosso.

Nap. Ebbene?

Spiu. Sire, avrete forse osservato un vascello ancorato così lontano che le sue vele pajono le ali spiegate di un'aquila?

Nap. Si, e mi fe'meraviglia il vedere che rimanesse sempre allo stesso posto.

Spia. Aspetta voi, sire.

Nap. Come trasferirmivi?

Spia. In una barca nascosta, all'estremità dell'isola.

Nap. Se non fossi sempre accompagnato da un uffiziale inglese...

Spia. E non son io l'uffiziale che vi accompagna? Nap. È vero. E quando potrò io partire?

Spia. Quando avrete detto: Lo voglio. Il bastimento starà là finch'io avrò dato il fuoco ad un mucchio di rami secchi preparato sulla riva di questo scoglio; capiranno che l'impresa andò fallita e se ne andranno. Ma i momenti sono preziosi, o sire. Cinque anni mi ci vollero per ottenere questo minuto; non sia gettato.

Nap. Tu mi sei fedele, già lo sapeva. (porgendogli la sua tabacchiera) Prendila come un mio ricordo.

Spia. Dell'oro!

Nap. È una tabacchiera.

Spia. Ma d'oro!

Nap. (intag iandovi su la sua cifra con una punta) Piglia; or c'è su la mia cifra intagliata da me.

Spia. Oh! adesso...

Nap. Ora mettiti sulla tua barca e vanne.

Spia. Senza di voi? Nap. Senza di me.

Spia. Son venuto a cercarvi fin qui; non partirò

senza di voi; bisogna che vi restituisca alla Francia, al mondo. Ho concepito un gran, divisamento e devo compirlo; o salvo l'imperatore Napoleone o muoio! In entrambi i casi mi fo un nome, e vivrà eterno.

Nap. Ah! ti credeva affezionato alla mia sola persona, e non ascolti che l'ambizione! Mi

sono ingannato.

Spia. La mia alfezione cominciata a Tolone fini una sera a Saiu-Cloud. M'avevate fatto dono della vita, io salvai la vostra; ora siam del pari. Da quel di in cui cessai d'esservi obbligato, diventai entusiasta. Sire, ricordatevi dell'isola d'Elba; colà mi riceveste meglio, e rivedeste la Francia.

Nap. Ebbene! appunto per ciò. Non farei che quel che ho già fatto; e a qual pro?

Spia. Sire continuerete la vostra storia.

Nap. E qual altro capitolo aggiugnervi? È già lunga abbastanza. Uscendo di qui corro rischio di cadere; rinnanendo posso alzarmi anche di piu. Spia. Tindovino e ti ascolto in ginocchio; parla,

parlal

Nap. (guardandolo) M'hai compreso. Giò che
ora non è che ammirazione volgare diventar
deve un culto. Senza i patimenti la nostra fede
non sarebbe stata fondata. Or bene, la mia
passione, la mia croce è Sant'Elena. La conservo... ne ho bisogno.

Spia. Kleber aveva ragione; tu sei grande come

il mondol

Nap. Sottrarmit fuggire!.. scampar da morte per pochi giorni, per poche ore che forse mi rimangono da vivere?... Perchè sento qui, sento qui tutto ciò che si prova quando si è vicini a morire. — Or dimmi tu, ove troverò una tomba più stupenda? Sant'Elena tagliata a picco non è essa un magnifico piedestallo per la statua colossale che un di mi innalzeranno i popoli?

Spia. Ma vostro figlio, vostro figliol

Nap. E che! non sarà sufficiente retaggio per lui il mio nome?

Spia. Va bene; ora è detto tutto.

Nap. Ove ten vai?

Spia. (uscendo) Torno subito.

Nap. Quest' nomo era nato per grandi azioni!
(volgendosi) Che cosa è questo? qual fuoco?
un incendio?

Spia (rientrando) Nulla; son io che appiccai il fuoco al segnale.

Nap. Ed il vascello partirà?

Spia. Si.

Nap. E tu? Spia. Resto.

Nap. Sciaguratol., ecco il governatore. Che cosa facesti mai?

Hud. (da star sull'uscio) Che significa quel suoco? È desso un segnale?

Spia. Sì.

Hud. A che pro?

Spia. Per corrispondere col vascello ancorato in mezzo al mare. Hud. E che faceva quel vascello?

Spia. Aspettava l'imperatore, se l'imperatore avesse voluto fuggire.

Had. E l'imperatore?

Spia. Nol volle.

Hud. (stupefatto) Non vollet ..

Spia. No. Voi non potete comprendere... Hud. E chi è l'autore di questo complotto?

Spia. Io.

Hud. Voil .. un Inglese! ..

Spia. (gettando via il cappello) No, un Francese. Hud. (dopo una pausa) Vi è noto il bill'

Spia. Sì.

Hud. La pena?

Spia. Sì.

Hud. Siete pronto?

Spia. Sì.

Hud. Il processo sarà breve.

Spia. Lo so.

Hud L'albero maestro.

Spia Sia pure; avrò gli onori del colpo di cannone. (a Napoleone) Addio, o sire. Udiste' sarò appiccato. Per vostra colpa; era meglio che mi faceste archibugiare a Tolone. Addio. (esce col governatore)

Nap. A rivederci... tra non moltol Me ne accorgo... Mio Diol Ahl ah! (si sdraia sur un ca-

napè ed ivi giace privo di sensi)

Mar (dall'uscio) Si può entrare? . L'imperatore sdraiato!.. pallidol.. che non rispondel.. Ohl entrate, dottore, e vedete. Ant. È svenuto; trasportiamolo sul suo letto; l'aria della sera gli farà bene. (lo trasportano)

## QUADRO III.

#### La camera da letto

### SCENA UNICA

Marchand, Bertrand, Antonmarchi, Uffiziale francese, un Soldato inglese, indi Napoleone; Sir Hudson Lowe e un Dottore.

Mar. (picchiando all'uscio) Signore... signore! Uff. Ebbene! come sta l'imperatore?

Mar Va indebolendosi sempre più. Sapete qualche cosa sul processo di quella spia francese? mi sapreste dire per qual ragione non fu subito messo a morte, mentre il bill prescrive che ogni francese che tenterà di favorire la fuga di Napoleone venga sul momento appiccato?

Uff. Egli era munito d'un brevetto di basso uffiziale inglese, e considerato come tale non può essere giudicato che da un consiglio di guerra; ma ciò non lo salverà. Antoumarchi è andato in città per sapere qualche cosa.

Mar. L'arresto di quest'uomo ha fatto più male all'imperatore che non un intero anno di dolori e d'infermità.

Uff. Oh Marchand! vederlo spegnersi in questo

modo, di per di, ora per ora, e non potergli recar soccorso anche a prezzo del sangue, della vital. Mi pare che l'Europa abbia a dire a noi tutti: Eravate là, vicino a lui e lo lasciaste morirel.

Ber (dall'uscio) L'imperatore vuole il suo testamento; per aggiungervi qualche legato.

Uff. Ora glielo porto. Marchand, procurate di sapere a qual punto è il processo del Francese. Darei dieci anni della mia vita per poter dire all'imperatore ch'ei ne usci salvo.

Mar. (seguendolo fin presso all'uscio) Nel caso che l'imperatore peggiorasse richiamatemi. Ei chiede il suo testamentol.. Ha timore d'aver dimenticato qualcheduno. Il mondo che lo calunnia saprà quant'egli era buono.

Sol. ing. Una lettera del governatore pel general

Bonaparte.

Mar. Va bene. Debbo consegnargliela? forse contiene qualche notizia di Francia. Il sigillo di sir Hudson Lowe! ciò non è di buon augurio.

Ber (dall'uscio) Marchand, l'imperatore ha veduto dalla finestra un soldato a recar una lettera; ei la vuole.

Mar. Signor maresciallo, è del governatore; ora la consegnerete?

Ber. La vuole. (esce)

Mar. Ah! ecco qui il dottor Antonmarchi. Ebbene? quali notizie?

Ant. Condannatol

Mar A morte?

Ant. A morte. (s'ode suonar con violenza un campanello dalla camera)

Mar. Malanno! Che cosa c'è?

Uff. (uscendo) Antonmarchi! Antonmarchi! Dottore, venite, alfrettatevi! L'imperatore fu colpito da una crisi terribile! Una lettera ora consegnatami conteneva la sentenza del consiglio di guerra.

Nap. (dall'interno) Lasciatemi, lasciatemil

Ant. Sire! Nap. Indietro.

Uff. Ah! vedetelo come è pallido.

Nap. Udite, udite il mio ultimo legato... e vorrei che l'universo intero fosse qui ad ascoltarmi. Che l'obbrobrio di mia morte cada e duri su la casa regnante d'Inghilterra!... Ed ora è finita per me in questo mondol Venite, amici miei, miei figliuoli; ora io non son più l'imperatore, sono un uomo moribondo che soffre, un padre che vi benedice. Ah! se fosse qui Larrey, il mio bravo Larrey! egli non mi guarirebbe, ben lo sento, ma forse sposterebbe il mio male, e soffrire in un'altra parte sarebbe quasi un riposo. Ah! è un dolore che mi rode, che mi strazia; gli è come se mi si fosse spezzata nelle carni la lama di un coltello. Oli! è un dolore atroce! Chiudete quella finestra; si, sì, mio povero Marcand; così va bene; grazie. Ch'io più uon veda questo cielo infiammato, questo cielo che mi uccide. Oh! amici miei, ove sono le nubi di Charleroi?... Mio figlio!...

Ant. Trasportiamo l'imperatore sul suo letto. Nap. No; soffio troppo. Pigliate questo mantello; copritemi con esso; non un sarà tolto più di dosso... è quello ch'io portava a Marengo... Ahl amici miei, quanta pena vi do, e quanto si soffie a morirel

Ant. Che cosa fate, sire?

Mnp. Pregol Non è dato a tutti d'esser àteo o medico, o dottore. Ora vorrei vedere mio figlio. Oli mio figlio, mio figlio! S'ei sapesse che suo padre è qui moribondo. Ma egli nulla sa; egli è felice; ei si trastulla! Oh diteni, ditemii possio ben credere che un giorno saprà quello che hio sofferto?. Da voi miei amici, presenti al mio fine, lo saprà; dalle mie memorie, se l'Inghilterra non le distrugge. Ah! se mio figlio non fosse degno del nome di suo padre... se coloro che lo circondano gli ispirassero dell'orrore per mel.. Mio figlio odarmi... Do buonol Oh! ditemi che mio figlio non m'odierà; ch'egli non odierà suo padre! (entra il governatore) Ah! che cosa altro vuole da me costui?

Uff. (a sir Hudson) Uscite, signore, uscitel Hud. Gli ordini del mio governo m'ingiungono di non abbandonare il general Bonaparte dal

momento che vi sarà a temere...

Uff. (alzando uno scudiscio) Silenzio!

Nap Lascialo stare, lascialo stare quell'uomo!

Non lo vedrò, guardo solo mio figlio. Aprite
la finestra; l'aria della sera mi farà bene. Il
sole tramonta... si muore... ed auch'io!... Ahl

una nube... una nube passata sulla Francia I Oh Francia! mia Francia diletta!... Mio figlio L. datemi un suo ritratto. Il suo busto non posso piu vederlo, ma lo toccherò... ob! dolce tattol Graziel Oh s'ei fosse qui, se sentissi le sue piccole mani!... se vedessi i suoi bei capegli biondi! Ma nulla, nulla. Louttano duemila leghe!... Oh il mio petto! che tormento atroce!... Oh i miei nemici venigano a vedere il loro paziente... Quell'uniforme rosso mi fa male! La mia spada, chi mi da la mia spada?... A me... a me le mie grandi battaglie!... Marengo! Austerlitz! Jena! — Waterloo! Waterlool.. (cade boccone sul letto)

Ber. Soccorrete l'imperature. Non v'accorgete

ch'ei muore?

Nap. Mio figlio. . il mio nome... il mio nomel... (pausa) Mio Diol. Dio mio! .. Nazione francesel... (muore)

Ant. (posando la mano sul cuore di Napoleone)
L'imperatore è mortol (tutti fuor degli inglesi
s'iginocchiano)

Hud. (tirando fuori l'orologio e guardandolo)
Sei ore meno dieci minuti; bene. (si sente un
colpo di cannone)

Ant. (voltandosi) Che cosa è? IIud. Una spia appiccata.

71964

H





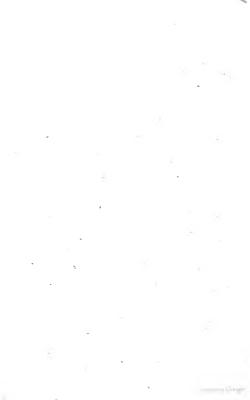

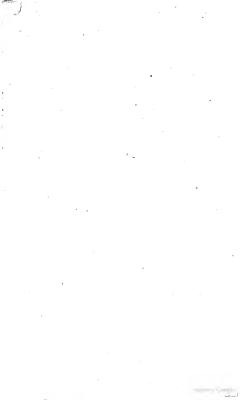



### AVVERTENZA

Di questa Biblioteca, ciascuno può prendere quel Fascicolo che più li piacerà.